

R. BIBL. NAZ.
Vin. Emenuele III.
RACCOLTA
VILLAROSA
A
597

Dasses is Copyle

911

newes Cargle

Ex Bibliotheca de Rosa

n-mark

Race Ville A 597

# DISCORSI

### DELLA NATVRAR

ACCIDENTI, E PRONOSTICI.

DELL'INCENDIO DEL MONTE

di Somma dell'anno 1631.

DEL DOTTOR ANTONIO SANTORELLS
Primo Lettore di Medicina, e Filosofia.
Nella Scola di Napoli.

Posti in luce da Marc'Aurelio Ciampotto,

All Illustriffimo Signor

DON DIEGO DE MENDOZZA.



IN NAPOLI, Appresso Egidio Longo MDCXXXII,



The Control of Marie

Liver to the second of the sec

AM LO UNITER A SE



## Illustrissimo Signore.



Presenti Discorsi della Natura, Accidenti, e Pronostici dell'Incendio del Monte di Somma, deueno à V. S. Illustrissima folo le gratie, d'especialistica duce; perche essendono dal-Fautore statissimi si dal principio di Gennaro, nèvo leua farli imprimere, rie permettere ad altri che lo farmere, rie permettere ad altri che lo fare

eesfero, non giudicandoli sorsi degno parso della sua penna: ma bauundo V. S. Iliustrissima veduto, e non solo giudicanoli degni de impessione; ma anco degni d'escre benstiudian; ponderatis, sir ale cosè più care conservati; scin approuatione tale s'è pur lasciato persuadere da gli amici; e da me particolarmente, che lo sono tanto suose di tanto assetto possa publicarii alle Stampe; onde ragioneuolmente deuo dedicarli alle Stampe; onde ragioneuolmente deuo dedicarli alle Stampe; onde ragioneuolmente deu della sua compositione; que ndo si dottamente discorrendo con l'Autore, degli essetti della Natura, audando emiti à veder le centri delle due Torrisaiede ampia materia al componimento di esse si come à me dà ardire la infinita cortessa di V. S. Illustrissima, ed io possi questo segue d'assetto, scoprire l'instru

nito co'io gli serbo. Degnist dunque di gradirli, nonesse dendoni in raccomandarii la protettione dell'Operetta che co'i nome solosche portarà in fronte d'un Signore di tanta sinta in fratutti, com'è eli, e d'Autore di tanta sima, fratutti, com'è il Signore ANTONIO SANTORELLI, potra desendersi da se stessa, da sinistre censure; e baciando à V. S. Illustrissima per sine riverentemente le mano, gli prego da Dio quel colmo di grandezze, alle quali i mervit suoi e già lungo tempo che la tengono preparate. Da Casa à 20. di Aprile 1633.

Di V.S. Liluftriffima

Obligatifimo leruitore

Marc'Aurelio Ciampotto.

#### DELLA NATVRA DELL'INCENDIO del Monte di Somma dell' Anno 1631.

Occasione di scriuere. Cap. I.



Incendio del monte di Somma , ch'à (c) del méte prefente di Decembre dell'an; nol 63 t. di terremoni, e bombi, che fembrauano tucni, due hore atunti giorio fi fe conoferer a tutimor di cosi fatto moj doi popoli lontani con le proggie di ceneri, percoche fino all'vitime parti dell'a. Protincia d'Orranto, nel medefino giorno, che qui vicino apparirno, furno ititi dal vento trafortate: atterit into i vidal vento trafortate: atterit into i vi-

cini c n i terremoti, proggie di pietre, ceneri, & inondationi : diué. nero così flupici altri per ofcurarfi il gierno, ecliffando le molico ceneri il Sole, che non fu cor sì faldo, che non fi fcoteffe alle fue feoffe,non diueniffe freddo alle fue fiamme,& a i frequeti tremort della terra, d'ogni speranza de viuere non cadesse. Si ricorse perciò, come in sì grandi pericoli avuiene, all'orationi publiche, e priuate per placar l'ira di Dio, che moffraua co noi effer grandemete adirato: e ciascheduno lasciando la propria casa, di notte e di giorno alle Chiefe dimoraus; o pche giudicaffero più ficuro quel luogo facro:o perche fui, come à publico luoco ridotti molti, l'vn l'altro animo fi faceua. Non daua luoco all'hora il timore, ch'ad altro che allo fcampo della propria vita fi penfaffe; ma quando che paffato il terzo giorno cominciorno a rimetterfi i portenti, eccualtri pianger la perdita d'amici, e parenti : altri affi gersi per la rouina de campi, cafe, e ciò ch'in effe fi conteneua: altri, mali futuri augurandofi, temer pelte, fame e cento, e mille infortunij, che così fatti accidenti fogliono annunciare. Effendo dunque cofa humana confolar gli afflitti , hò giudicato bene in quel modo che p me fi può. ciò fare: & auuenga che nasce il dolore dalla imaginatione de malt. futuri, e credere che questi tutti sono inditij d'vno Dio sdegnato, il quale à noftra rouina affoldati gli elementi, auuenta da quel m 6. te fuoco per brugiarci: inondi il mondo di ceneri, perche feccando i campi, e noi, e gli animali de fostenti privi: ci affoghi, e brugi, fe d'vsclr fuora tentiamo: ne sepellisca viui sc in casa ci ritiramo, pofeiache l'habitationi o per li spessi, e graui terremoti, o perche il peso delle ceneri softener non possono; m'ingeguerò di mostrare, che ali nuoui pdigii no tono ma altre volte offernati da caufe naturali Pro-

State of the state

procedere, non da Gigantie fler vn fuoco fotterranci, non vorsagland dinfernomon predict pette, non fame forte con questo, chi sa, te mitigat à l'angolcia de tanti. Piccol i maedio, mi diramo molti, à fato male; no l'angolcia de tanti. Piccol i maedio, mi diramo molti, à fato male; no l'angolcia de quanto da me dar fi puote; onde non dogrande film per questo differezatio,

Che quanto posso vi dia da imputar sono ..

Se questo incendio sia stato prima della nostra. Redentione.

N'cominciando dunque dal primo, dico, non effer i dubio alcunoche detto incédio più volte fla flança f di ciò ampia fede Caffiodoro nel lib, 4, delle varie nella leutera 50, con quefte paro eleparlando di Campgina felice. L'alborat bee uno malo terris deflorata: Prosincia, que no perfed a bestitudine frucrettar, hinia timori:
frequenter acerbitate concutitur. Na quando habbi hauuto principio quefto in condio, e quante volte fla fatto offeruato, non lo determina-onde è bilogno ricorrere: aci altri, acciò di quefto fiamo confiepuoli: E atuenga che può hauet hautuo principio prima dell'incarroatione di Chrifto S. N. e dopò la fua nafcita, andaremo tuttoquefto efaminando.

Marco Antonio Sabellico famofo biflorico, effer queflo incédiocosì antico crede, che molto prima della natiutà di Chrifto S. Ni.
hauer brugiato il monte di Somma afferma, indotro a così credere, però he gli antichi feritori chimorono i campi di Terria
di Lauoro, Flegrei, dall'incendio di Somma i ondectfendo quefla
denominazione antichiffima, perima che Chrifto nafectte, prima
dell'Incarnatione hauer buttato fueco queflo monte, conchiude :
Et auuroga che la denominatione fifa da quello che frequeteméte
se in alcuno offeruato, che non chia mano bugiardo chi van volta
mentifice, ma chi frequentemente in quello vitto incorre, mentre
che inofiti campi, Flegrei fono fatti chiamati dall'incandi odi Somas, che molte volte habbi buttato fiamme, è forza che Sabellicoconfessi.

contein.

Raccoglie questo istesso dal color negro, de erostione delle pietre:
dalle ceneri, e dalla sterilità della cima del monte, essendo ilaire
partie fresche, e fertilissime: A vestassifima dice nel lib. della r.
En read Vessui; montis constagratione, we ab Achinaes multum dissimili campos quibus progratum est Policeraes nominator Austorer sis:
quidam.Existeram veteris incendi vestigla multa e industriate:

in industriate.

 Può anche confernară la detta opinione con l'argomento pred dal nome di veduroje con l'autorità di Barofo Calecoperche fui così dall'antichi feritori chiamato per effer faullofo, autefogli anzichi chiamorno la fauilla Vefuuiam; e Berofo feriue, chenell'ultimo anno di Arli fettimo Rè degli Affrij, prugio molti giorni

l'Italia in tre luoghi, nell'Iftri, Cumei, e Vefuuij.

Quante volte però habbi detto monte brugiato auanti che Cri-1
Ro nascesse, non vi è alcuno che detto lo habbia, ma dell'incendis,
che dopò l'Incarnatione soccessi sono, n'hanno ragionato molti,

benche differentemente.

Lelio Bifciola nel libato, delle fue varie al casa dice, che il primo incendio fil fotto Titonell'anno 8 adi Chriftoni fecodo fotto Nertus, de in quefto incendio afferma fi mori Plinicial terzo vuol che fia stato nell'anno 1,61 Coffantino 2 moffo a così credere dall'autorità di Paulo Diacono nel lib. 6. delle guerre de Longobardial cap. 4. Il quarto pone fotto Leone Imperatore d'autorità di Sigonio nel lib. 4. del merito occidentis al quanto pone d'autorità di Sigonio nel lib. 4. del merito occidentis al Il quanto pone d'autorità del medefi-

mo Sigonio, che ne fa mentione al lib. 16.

Ne raccontano altri fino a quattor deciprimo de quali pongono quello de Tito nell'anno 81, di Chrifto : il fecondo ell'anno 42, raccontato da Marcellingo, Baronio ne fuoi annali il terzo nell'ano a 2, 2, come nota sigonio al laz, de imperio occidentis. Il quarco nell'ano 47, raccontato da Procopio nel liba, delle guerre de Gottil quinto nell'anno 772, raccontato da Capaccio nell'anio 47, raccontato da Capaccio nell'anio 1888. d'autorità di Sigonio nel la; de Regno Italia, e Platina nella vita di Benedetto, il fettimo nell'ano 180, raccontato da Heremperto. L'ottato nell'anno 100, raccontato da Pretro Damiano. Il nono nell'anno 1024, fotto Benedetto Ottato, raccolto dal Capaccio. Il decimo nel 103, da Pietro Damiano. L'ondecimo nell'anno 1138 Il duodecimo nell'anno 1730, taccontato da Falcone Beneuentano. Del decimo terzo, fin mentione Amborio Lordo Capaccio. Il ci, zi del fuo lib, de Vibe, Nola, a quali muti

aggiungendo il prefente, fanno il numero di quattordeci incendifi.

Fabnoaltri altroracconto di detti incendi), co quain non pour conformareni, peroche nei anno antico gudico questo incendio, nei conference la meroche fe arfe prima che imperaffe l'ino que fon móre, anzi molto prima dell'anni di Crifa O. Nicome ignorau ació Plinico, e tanto fi dupi di quei accidenti, che per faperne la caufa, volfe andarcie, tanto unanti fi finite, che vi refiò affogato S Come fi quelto ignoto a Virgilio, il quale raccogliendo al 1. della Georgica, i vari prociligi che la morte d'Augusto precederno, no fi mentone alcuna di quefa, trammentandone moltic come lo tacquero tanti historiografi di quei tempi, diligenti in altro, e troppo-accurati f

L'argomenti dopoi onde ciò congettura Strabone, a me non fi ; no forza, perche le pietre che brugiate giudicata per efferno nere, e como affumate, non hanno quel colore acquifato dal foco, ma è foro proprio, e naturale. Prouafi perche nelle parti interne, là dous

giamai foco potè penetrare, sono parimente nere.

Nê mi perfuadenci îi fuo parere le ceneri, perche cofi come af perfente a lungiri diffantifilmi fono flate menate, poreno parimête quelle (fe pure ve le troug Strabone) dal vento altronde effento rerafportate. Via coine, midiri a leuno, in cima d'u monte così alto, & a venti così esposta, vi fi poteano conferuare. Si to dico, se peria furba de venti non vi fi poteano conferuare, come potè trouar iui le seneri dopò tanti anoi Strabone! perche se poco prima brugiato hauesse, hatebbe notato i anno, il mese, el giorno che comincio, no lo harebbe raccolto dalle centre, color delle pietre.

Le pietre erofe, no vedo como postano mostrare, che fosse to dal foco stateerofe, non essendo huomo al mondo di così poso sapere, che molte volte visto no habbi pietre del medesmo modo dal tepo errose, se za che mai da soco sino state tocche conde mi maraue-

gliosche Sabellico dica, Saxifque velut incendio exefis.

li veder vna partedi terra fterile,e feconda l'altra, è così ordinarioche fe perciò haueffimo da dire, che quella partedi terra fterile è brugiata, poche terre farebbeno che brugiate non foffero: oltre effe a noftri tempi quella parte verde è piena d'herbe fi offeruaua.

non brugiata, cenerofa, e fterile, come dice Strabone.

Le congettura prefa dalli campi Flegrei è meno mela, come l'alrra prefa dalla voce Vefuniam, me le l'una, de l'altra hà forza alcui, maperche quanto tocca a i campi Flegrei, furno cofi chiamatti calpi di Cuma, non tutti i campi di terra di Lauoro. Celio Rodigino silho, o dell'antiche letta i c. 3, 2º Magrandico, Cumanum agrumjacò quidam dici opinatur, quod tradhes ferè ille Uniner fus, fulphuris, oria.

ignis, & calentium aquarum copia fit refertiffimus. L'ifteffo volfe Lead dro Alberto nella descrittione di Campagna, & altri. Ma diamo pure, che i campi tutti di terra di Lauoro, Flegrei chiamati haueffero i Greci, come accenna Plinio al lib.18. della fua hift. al c. 11. no furno cofi detti dalli frequenti incendij del monte di Somma, ma come dice Strabone's peroche detta Prouincia; Praliorum eft coneitatrix: cioè per la fua bontà hà chiamato molte nationi all'acqui-Ro di effa,è per questo fù detta terra di fuoco,

Il monte di Somma, che Virgilio chiamò Vescuus, Martiale Vesbio, peroche fù di Vesbio, come tutti i luochi vicini dalli Signo ri prendendo il nome furno detti Pompeianum, Herculanum, cioc prædium Pompeij, Herculis , confesso ch'altri l'hanno chiamato Vesuuium:per qual ragione io non to sò, como neanco perche fosfe detto Vefeuus : credo ben sì che non fia fato Vefouium chia mato, per effer fauillofo, non fapendo da qual scrittore fia flata la fauilla chiamata Vefunia.

L'autorità di Beroso, è non è di tanto peso, che bilanci a tant'altre congetture, che se bene il Beroso sù Aimato molto da S. Gerod nimo, & altri Dottori grauissimi,non esser però quell'opra di Berofo cotanto ftimato, con molte regioni l'hanno prouato molti, & vltimamente Benedetto Pererio al lib.10.delli commentarii in Daniele.

L'incendif feguiti dopò l'Incarnazione , benche effer molti non nego,nego però che tanti,e sì frequenti fati sijno, per due ragioni: l'vna è, perche farebbeno tutti quei lochi dishabitati , non adorni di magnifiche habitationi,fe così al fpesso da terremoti, incendif, e pioggie di ceneri foffero flati trauagliati: la fecoda è,che fe ne haue rebbe fresca la memoria, come la tiene ciascuno dell'vitimo incedio di Pozzoli, il quale effendo di lungo inferiore al prefente, non

vi è quasi figliolo,il quale efatta notitia non ne habbia.

Diremo dunque che tanti,e sì dotti huomini fi fono tutti inganatif o che mentifcono no fono io così arrogante, ò temerario, ma con vna diffintione accordarò tante opinioni, e sì varie, e darò parimente ragione, perche graviffimi Autori hanno fotto fifetio paffato questi incendijaltri all'incontro n'hanno racconti molti.L'incendij di questo monte fono di due maniere, altri fe mplici, fono alari accompagnati da graui accidenti, come momi di ceneri cerremoti, pioggie di pietre, inondationi, rouine de cafe,e quali terre intiere. Non è mia questa distintione, ma la racceglo da Procopio; il quale al lib. 2. delle Guerre de Goti feriue, que fo à purto parlado del monte di Somma, Huius in montis cacumine medio biatus profundior patet, ita vi contestari fat possit;in penitiffima terra buius peg netrare signema; in infima parie exifiere, quiuit poterti fufpicari; qui in eius vovagni; fupernum or procumbere aufii: onde, & fiamma in fiemufota alisis excitatur: notituli adello quelle parole: nulli tamena qui in ca regione funt hominum megotium exibite. Veruntamen voli foutum mugenti fimilem mon esidenti; ano honge pofi cinciri si ima-quandam ingentem emititi di fiquem fortè iter ea habentem emiflus oi is deprebenderit; nulla buie est voite, for prefiqua. Quad fin domicilis qui forte fibilaus cinis incidenti. & bac quidem nimio degrauata onere collabuntur. Torro fi validion tim ingraerit ventus sfablimema adeò cinerem agliva sfectari ab homine non amplius queeda. Ge o defertur, quo proclimus ventus abfulerit; in longinguam plerumqi regio pem delatui ilabinur.

Se parliamo dell'incendij graui, e da graui accidenti accompagati: questi furno dopò Christonato, gamai prima: fed e fempliciche danno alcuno apportato non hanno, questi non è imporfibile che fiano fati molticosì dopò Christonato, come primaz.
Quani determinatamente fano stati tanto i graui, come i leggici

runel capo feguente ne ragionaremo.

#### Quanti fiano stati l'incendy graui, & in quai tempi. Cap. III.

Incendij graui,e che graui danni apposato hanno, cominciando dal principio dei mondo fino al prefente giorno, tre fono flatie no piuj di glii fii il primo imperando Tito nellanno 81 di Chrifto, quello è così flato fimile il prefente dell'amno 15 t.che chi vorta fapere il focceduto truto a' noffir tempi, legga Dione, che ne hauera compita cotezzati terzo messos fra queficio di l'accessor della compita cotezzati terzo messos fra queficio dell'anno 81 di Christo, ne fa fede Suetonio con quelle parole al cap, B. della vita de Tito; Quedam fub co triflica co formita acciderunt, vi conflagratio Velesti montis in Campania: fi prous anco dal feguente Epigramma di Martiale nel lib. .

Hie est pampineis viridis modo Vesbius umbris, Pressera bic madidos, nobilis una lacus. Haciuga, quam Nisa colles, plus Bacchus amauis, Hoc nuper Sayri monte, dedere choros. Hec Veneri sedes, Lacedamone gratior illi:

Hic locus Herculeo nomine, clarus erat, Cunsta iacent stammis, & tristi mersa sauilla, Nec superi vellent: bec licuisse sibi

Confta

· Confta terzo dalla lettera 16.del lib.6.di Plinio giuniore, là doue quello feriue parlando del foccesso di quei tempi: Vix confederamus T nox non qualis illunis, aut nubila fed qualis in locis clausis lumine extincto: andires viul atus fæminaru infantiu quæritatus, clamores mirorn. Alij parentes, alij liberos, alij vxores vocibus requirebant, voci+ bus noscitabant. Hi faum casum, illi suorum miser abatur, erant qui metu mortis, montem precarentur: multi ad Deos manus tollere. Plures nufquam Deos, eternamq;illam.ac nouissimam noctem mundo interpretabantur. Nec defuerunt, qui ficlis, mentitifa; terroribus vera pericula: augerent. Aderant, qui Miseni illud ruisse, illud ardere falso, sed credentibus nuntiabant. ma perche il tutto constarà con maggior chiarezza da Dione,trasportarò qui ciò che da lui ne sù scritto per liberar il lettore dal trauaglio d'andarlo à buscare. Dice dunque nella lingua latina tradotto: Eo tempore magnus numerus hominum: inustrate magnitudinis, quales Gigantes finguntur, in codem monte, regionegifinitima, ac proximis Cinitatibus interdin, noclugi vagari, verfarigi in aere vifus est. Post bac confequuta est maxima siccilas ac repente ita graues terre motus facti , vi ea omnis planities fernida ellet . & calmina montium subsiderent. Adhec sonitus subterranei tanquam tonitrua, & Super terram mugitibus similes extiterunt . Deide mare fimul fremere d omne Calum refonare, ingenfgrac repentinus fragor :. quali montes simul considerent, exaudiristum exiliere primum immensi lapides & ad summos vertices peruenere : deinde magna copia ignis, fumique sta vt omnem acrem obfcuraret occulturet q; Solem.non ahter. at fi defeciffet. I gitur nox ex die, T tenebra ex luce facta erant, putan. tibus nonnullis Gigantes feditionem inter fe facere, qued multa eorum: imagines in fumo conspicerentur:quandoquelangor tubarum exaudiretur. Alij ex istimabant aut mundum in Chaos redigi, aut igne consumi: ob camq; caufam properabant alij ex adibus in tries, in ades de vis cofugere, o que nondum venerant, existimare tutiora rebus prasentibus. Tanta vero erat copia cineris, vt terram, marequalquadeo if fum acrem compleret que res multa damna ot euigs fors tellit importanit, non folum hominibus prædiffq: ao pecoribus, fed etiam pifces; volucrefq.pere.mit:duafqurbes, Herculunum & Pompeios Populo fedente in theatro. Penitus obruit. Postremo tantus fuit cinis, ot inde peritenerit in Afiam, Syriam & Aegyptum introieritg; Romam, arrem cempleuerit, & Sole obscurarit. Id Rome accidit paucis post diebus cum emnes ignerarent, auid factum in Campania effet,nec quid effet, coniectura affegut pofset. Itaqietiam bi putare experunt omma furfumideorfum ferri, Solen que in terram cadere, aut terram in Calum confeendere. Quamquam butem: bie cinis non attulit Statim grania damna Pop. Rom.tanien poffea morbum grauem. I peftilentem immifit. E ffer:

Effer fato grave l'incendio che regnando Teodorico fucceffe. raccogliese chiaramente da Cassiodoro nel loco citato: Campani dice Vesuuij montis hostilitate vastati, clemetia nostra supplices lachry? mas profuderunt, ot agrorum fructibus enudati, subleuentur onere tributaria functionis : quod fieri debere nostra pietas meritò acquiescit :: Si he non essendo costume de Prencipi di Igrauar i Popoli dall'im posti tributi, se non allhora quado sono impoteti a pagarli, e piaccia a Dio che allhora lo faccino, giàche furno di ciò copiaciuti da Teodorico: graui danni hauerno in quei tempi patito, non mi par che fi possa dubitare: come neanco dubitar si può che l'incendio prefente fia flato grauissimo, ilche per effer noto dalle molte relationi che ne fono feritte, e vanno attorno, & il tutto constarà chiaramente fatto il computo delle Cafe rouinate, Campi, huomini, & animali morti, suppellettili di casa, e robbe da magiare, no mi metterò di prefente à raccontarlo; ardifco ben d'affirmare effer frato il maggiore di tutti, poiche a gli altri danni, che l'altri incédij apportar folcano, fi fono aggióu i danni dall'inodationi cagionati, i qual i fi ben si computano, sono maggiori de fatti dall'incendio. Altri incendij graui oltre questi, jo no conosco, che se bene Paolo Diacono neracconta vno, nel quale l'Europa tutta si coperse di cenere : non scriue però c'habbi fatto graue danno , benche per la pioggia . de ceneri, molt i mali fe hauessero augurati.

Dell'incendii leggieri molti ne raccontano molti,ilche co quata diligenza fia flato fatto, non voglio al prefente esaminare, per toccar questo a i Cronologi, no a i Filosofi. Piacemi però d'auuerrire, che non si deue riceuere l'opinione di Lelio Bisciola, il quale afferma efferfi morto Plinio nell'incendio, che fù imperando Nerua. ch'oltre che non sò fe mai fotto Nerus succendio fia flato, tengo pe rò di certo, che Plinio allhora no fij morto: perche hauendo Nerua non molto dopò Tito imperato, come Plinio non hauea notitia de lo che poco prima focceduto era? e fe l'hauea;, onde tanta curiofità, e tanta negligenza in così graue pericolo. Noto di più non douerfi ammettere come nuouo incendio il posto, e raccotato da Procopio, peroche non dice Procopio hauer questo monte à suo tempo buttato fuoco, ma che diede mugiti, e fegni di douer bru? giare. Siche mentre coftoro lo contano fra l'incendij, moltiplicano questi infortunij con poco fundaméto. Nè mi rinfacci alcuno, che mi contradico, perche poco prima hò detto con Cassiodoro, che quefto incendio è flato frequente, & al presente à molti pochi li re Aringo: peroche di leggieri permetto a ciascuno che racconti tutti quelli che da graui Autori vengono approuationde effendono fra graui,e leggieri molti questi incendij, non vengo in modo alcuno à cons

a contradirmi, ne riprouo il luoco di Caffiodoro poco prima ap-

Non contradico facondo a detto Autore, perche tápoco lui dies, che fono fati frequenti detti incendii, ma che fpeffe volte il im more di quefto accidente le fue dolcezze inamariua: Ni perpetua dice beastisdime frueretur, busius timoris frequeier acceptitate concusi ur. Ogrefio quanto al primo punto, hor paffamo al fecondo.

#### Se questo incendio sia opra de' Demonij . Cap. IV.

Veño quefiro fuppone du cofe come riceuste da nofiri Teologi, e quelle come vere fuppone, ne domado vivaltarà fuppone primo, che vi fia vin loco determinato nel centro della terra con fuco overe reale, accioche come influtumento della diuina guiditia; tormenti de affliga l'anime di tutti coloro, che per i misfatti commeffi in quefia vita, fono flati iui per di juino decreto condônati.

Si fuppone fecondo, che benche queño fuoco d'inferno fia nel cardino della terra, no ripugna però, che Dio per molte giulte caty fa punifichi vi anima in vi altro luogo, e riceua vi fuoco qui apparente a' noftri fenfi per tormétarlo. Queñe due propositioni come vere receuture, de domanda adesso, se questo fuoco d'in servo, che qui da quando in quando rilor ge, acciòche come infromento della diuina giustitia tormenti alcune anime, o pure sia sog fotterraneo, da cause natural in autraliente prodotto.

Effer fopranaurale, è propriamente parse del fuoco d'inferno, fouc con moite ragioni perfuadere: e prima, percioche hà quelle, madefime proprietà, ca accidenti. Hauerà dunque la medefima natura, auuenga che li accidenti ne fianno conofere la foffanza. L'anateccedente fi prous con molte ragioni: E prima, ji fuoco d'inferno non hà luca, o molto poca, è tanta quanta bafba, accio i dannati veg gano da quali caufe, e quanto formidabili fono tormentati. Non luce quafto, fe non quanto manda alcune fiamme con tuoni, accio i che fueggano i fuo fiuro:

Secondo. il fuoco dell'inferno brugia, e non confuma: così appăto è questo: onde Casilodoro di ciò maruigliandosi dice, soi seculis mons babetus, qui erogationius tamis non expendisure Sato Agoi stino volendo prousre al lib.at. de Cuit. Dei, che non repugna ch' vn corpo brugi molti, se infanti anni nell'inferno, senza che si confuml, ciò proua con l'esampio di quest'intendij, dicendo, Quadam nouffin Sicilie Montes, qui tanta disulterniste temporis, d'evenfidee des qu'imodo d' deineeps flammis estuant, aquintegri perfeuerant, faits idonet teles fint, non omne quod ardet conjunit, haute accedo io letto Plinto; i quale al c.105, del li. 2, di eto parlando dice, in montium missavults ardet chima motibue femper santoques tegium materia fulfificit, e poco dopò, Flagrat in Phafelide mons chimara, d'quidems immortal fulfyura en oritous il summa.

Térzo il fuoco dell'inferno hà virtà di trattenere, como dice à S. Tomafo al , delle fentenze alla diffinct. 43. in modorche fe voleffero fuggire i dannati, non possono, hà questo fuoco virtù di trattenere, perche hauendono procurato quei della Torre del Greco con ogni sforzo di fuggire, non hanno possono, onde si sono misferamente morti. I à doue nell'altre parti, ò pochi, o nituno hà per

questa causa pericolato' ..

Quarto, ilíaoco dell'inferno non affigge tutti ad vn medefmomodo, ma tormenta ciafcheduno più, o meno cofforme la gratue;
za de peccatie onde dice S.Greg, nel 4.lib. de' fuoi Dialog; Vnusquideni gans el, jed non vno modo omner cruciat peccatore; vnuiscuusfigienm quantum exigi culpa; anti fentietur pana; là fatto quefto fuoco ad alcuni graui danni, ad atti poco, ad attri nistuno. Racconta Seneca allib, à, de benefici ji de. ys. che dui giousni casuorno il loro Padre dalle fiamme d'Erna fenza danno alcuno, e dichiarando come ciò fosfe fatto, cioc. Diffedife credium est guenno, varingissimma recedente limitem adapertum, per quem transcurreyent iunene, a diguilimi qui magna tuto auderent.

Quinto, è que lo incendio similissimo ad Etna : imperoche (c)

di Etna scriffe il Poeta

Attollitqi globos flammanum, & fydera lambie:
Dqueho faritle Pliniv iuniore: Interdum è Vesuuio monte plurid busioris tatissima flamma altaqi incendia relucebant, quorum sulgory & claritas tenebris nocthis excitabatur:

Se di Etna disse Virgilio

Interdumq; atram prorumpit ad athera nubem;

Turbine fumantem piceo, & candente fauilla .

Di questo scrisse Plinio, Iam dies alibi, illie non omnibus nigrior, densiora;, e la ragione è, percohe como dice Cassiod. Fuscantur aera loci illius exhalatione teterrima, & per totam Italiam cognosciptur, quando indignatio illa commonetur s

Se quella

Interdum scopulos, auulfaq; viscera montis, Cum gemitu glomerat, fundoq; exastuat imo

Di questo diffe Caffoi. Quis credat tam ingentes globos de tam

profundis biatibus ebullichte,& feiritu quodam effiante, montis ore co? fputas, quasi leues paleas suise proiectas?

Se horrifuis tonat Aethna ruinis.

Diffe di questo Cassiod. Tantis molibus natura rixante montisi illius biatus immurmurat, ut excitatus quidam spiritus grandisono fremitu vicina terrificet.

Convengono in fomma, che nè dell'vno, nè dell'altro incendio fi hà certezza alcuna, Quando Primum omniu, o quoties exarferint; l'vno, e l'altro manca, e riforge; more, e rinafce : nell'vno morfe Plinio,nell'altro Francesco Negro Medico Dottiffimo,ambi tratti da fouerchia curiofità di offeruare la naturalezza delle cofe: è in questo superiore il nostro incendio a quello del monte Etna, che l'incendio di Etna è folamente noto ai vicini, quefto ardendo,il mondo tutto atterrifce; Caffiod, Alibi Cacumina montium localiter videntur ardere: buius incendia pene mundo datum eft poffe cognofcere: Q indi nafce vn'altra differenza,& è che l'altri incendij han danneggiato i luoghi vicini folamente. Questo affligge i vicini, Vi deas enim illine quafi quofdam fluuios ire puluereos, & arenam fte rilem impetu feruente, velut liquida fluenta decurrere : Stupcas fubitò Ofque ad arborum cacumina, dorfa intumuiffe camporum, & luctuofo subito calore vastata , que letiffima fuerant viriditate depieta: Ne di quello pago, apporta anche noia a' molto lontani, Caffiod. Quid Ca-Pania pati possit cognoscitur, quando malum in altera Orbis parte sentitur : proua quefto, peroche volat per mare magnum cinis decoctus, O terrenis nubibus excitatisstrans marinas quogi Pronincias puluereis guctis compluit.

Effendo dunque tanto fimile questo in cendio a quello del mon te d'Erna, ferà quuto infernale, pioche effer quello bocca d'inferno è certo, per molti testimonij. Racconta San Gregorio Papa nul 4, de suoi dialoghi al c. 30, ch' wn certo Eremita, che nell'Ifola de Lipari habitaua, vidde buttare in vn pignato bollente l'inima del Re Teodorico da Giouanni Papa, e da Simmaco: Estufize egli foggiunge da lillis in ignem mitti apparuit, quos in bac via ministé

indicardi.

Narra l'fleffo al cap. 34 del medefimo lib.che morendo vn Rolmano, vidde metter in ordine vna naue per tragettare lui, & vn fuo vicino all'incendi qi di Sicilia del qual cafo dando il fuo parere detto Santo, dice: Quod vero ille morient, se ad Siciliam duci testatus estamini di morienti aliud potest, nil pracaveris lotis in eius terra infulis erudamis igni tormentorum olle paturenua, qua va folenti narrare, qui mourenui, laxatis quotidie finibus crescium, et mundi termino appio-pinquante quantum critum esti libra campias extressos colligi: talio

B 2

Er eadem tormentorum loca amplius videantur aperiri:

Narra ancora Lelio Bificiola à lib. 19, delle fue varie al c.f.; cha andando vn mercadante da Catania à Meffina incontrò prima in dieci fabricatori, e poco dopoi in altri dieci, i quali domandati, donus, à à che fare fi conferifiero, rifaofero, che ad Etna per dar cói plimento ad vn'opra maraugliofia, l'architetto della quale poco lontano l'incontrarebbe, como atuenne: onde domandato fe vero fosfe ciòche da'fuoi operari l'era flato, riferito, che douca fare vna fabrica nel Monte Etna, rifpofe che sì, e che prefto lo vedrebbe, non o bifante il luogo fosfe pieno di neue 1: oi detto fuani, onde conobbe il mercatante con vn Demonio hauer ragionato, delche molto impaurito, dopò hauer prefo i Sacramenti e ne morì, & il monte Etna butto tanto fuoco contro de Catanefe, che farebbe la Città tutta brugiata, se dal velo di Sant'Agata non fosse flatorim; pedito.

Narra anche Pietro Damiano, & il Baronio lo riferifce nel tomo code fuoi Ann. nell'anno 983. che effendo morto vn Prencipe di Capua, & vn Maftro di Gampo chiamato Giouanni comincipi fubito detto Monte di Somma à buttar fuoco , como douer foccadere huea molto prima fignificato vn Eremita, chi à quefo coffetto vidde i Demonij portar fieno al monte, ¡V liquido probaretur, quia fenum, quod à Damonibus portabatur, mibil aliud fuii, miji ignis tracis simendi, qui pranistra reprobato bomnibus debatur.

Conférma l'ifetio son va detto del Principe di Salerno huomo di pedima vita, il quale hauendo vna matina viflo che detto monte bruggiaua: Proculdubio, ollife, feleratus aliquis dines in preximo moriturus est, atque in infernum descensurus: e così si , perche la notte seguente si mori lui melle braccia della sia canadebita, con la

quale s'hauea posto à giacere.

Mache bifogna faréotante proue, é Dione feriue, che quando à tempo di Tito brugió quello monte, fi viddero i Grganti, e che loro furno di quell'incendio caufa? A hauemo offeruato, che nel medefimo tempo chi il montei luochi conuicini brugiaua, effer così inondatala maggior patte del paefe di Nolas Marqillano, che molto maggior danno dall'inondatuone hanno patteo, che dall'incendio: e perche da quella caufa for rotti caminiche sè impedito il commercio con Napoli, i molini non poteano macinare per mancamento d'acqua, hà puì temuto Napoli dall'inondatione, che dal fuoco. Hor non poteto vua medefima caufa far dituito di fuo co, e d'acqua, farà forza dire, fopranaturale effer la caufa di quella aceidenti.

Alle incontro , non è effetto eleuno in quefto incendio , che da caufa

caufa natūrale natūralmēntē operando noti proceda. Dunque noti contenendo motivijente miracoli, iž hatuer ricorfo a caufe fuperioriquando che à caufe naturali ricorrere poffemo: no giudico douerf dire, che detto incendio fia opra de Demonij, ò che in detto monte y ifa food d'inferno.

Ma accioche fi fodisfacci alle raggioni addotte, è necessario auuertire, che la difficoltà proposta può hauare tre sensi: il primo è, se Dio può seruisfi di detto soco per cassigo de dannati. Il secondo, se giamai se ne hà seruito. Il terzo, se di presente se ne serue, & a

questo fine fia indotto l'incendio,

Se parliamo, como dicono i l'eologi de poffibili. Non hà da du bitarfi, che può Dio feruirfi di detto fuoco per adigo d'alcuni dà mai. Imperoche hauendo ciafeuna creatura van potenza obedientiale à rifpetto del fuo l'attore, non folo non ci è ripugnanza nel fuoco à far quello, ma attiundine grande: & effendo quello fuoca della medefma specie con quelle dell'inferno :como può dubitarfa c'hauendo Iddio eleuato quello, in modo che può como infirometo del fuo Creatore tormentar i spiriti, che del medefmo modo no posta eleuar questo alla produttione del medefmo effetto? è dunque la conclusione certa, fer agionamo de possibili.

E' parimente certa la conclusione fe ragionamo de fatto, altrimente bifognarebbe dire, che l'historie raccone da San Gragotto Papa, Pietro Damiano, & altri fosfero tutte fauolose, & inuentioni poetiche per far paura al volgo, e con questo rittarlo dai mal'opeitare, giache oderum peccare mali formidine pama: mai dis questo farebbe assai temerario. Dunque dicemo, e como cosa certa assermiamo, che s'sh' molte volte Iddio de detti fochi fertulo per torjmiamo, che s'sh' molte volte Iddio de detti fochi fertulo per torj-

mentare l'anime de dannati,

Ma te mi fi domanda, et è il terzo fenfo del dubio propofto, fe al prefente è flato quefto incendio esceiato per opra de Demonio Die co effer il tutto naturales, da caufe naturali proceduto; pero, he al-l'hora douemo credere, che alcuno effetto fia opra fopranaturale; quando che esceda la forza della natura, o quando che desceda la forza della natura, o quando che desceda la forza della natura, o quando che desceda la forza dollo Ma non ci è reuelatione di Santo che dica effer quefto fopranaturale: tampoco ci è ragione che ciò poffa perfudeleri, como apertamente fi farà manifetto, ripondesi do all'argomenti addotti: è durique quefto incendio naturale, e da caufa naturale produtor. Refla, che fi ripfoda alli argometi addotti; ma perche quefto capo non fa troppo lungo, fi farà chi figueste.

L primo argomento diciamo prima, non effer la luce proprietà di qualfiuoglia foco, ma di quallo folamente, che chiamano i Filofofi ignis flamma: quell'altro chiamato

ignis fumus, ignis carbo, non hà luce.

Dicemo fecondo, che fe mi dimandano per qual caufa non iuce di giorno, la rifopota è in pronto: percohe cofi como le fielle benche lucentiffime, di giorno non lucono per la prefenza del Sole, ch'è luminare maggiore, il quale fempre occupa il luminare mi i nore: così non fi vede la luce del fuoco di giorno per efferui il Sole lucentiffimo.

Se mi fi domanda, como non luce di notte, dirò che riplendere sè da molti offerrate nei quando da niuno riplendere fosfi fiato vifto, faremo perciò confiretti à confessare non haueri uce, ma non hauerne molta-onde cofi como vin picciola luce potta nella civid dietto monte, non fi vederebbe da alcuno in tanta diflanza, perche l'oggetto moue la potenza in diffanza proprionata, hauendo ogni agente determinata s'era d'attiuità, pon altrimente non fi offeruarebbe la luce di quefto fuoco, per effer ella così debole, che non può in tanta diflanza mouer la potenza.

Dicemo terzo per fodisfare à detta difficoltà compitamente, ob e pirarier la luce di detto fuoco, no distruarfi da riguardati, percoto e pirarier la luce di etto fuoco, no distruarfi da riguardati, percoto cofi como non fi vede il fuoco, ch'u na cata ante, o conche moto da lungi vediamo il funo, che del casarfi o Vecno fuora fi diperde nell'assistoli perche quello fuoco arde nel ventre del monte, & il fumo efec fuora, e le ceneri fipinte in aria dal furore del vento, quindi è, che penche il fuoco fa molto lucido, no fi vede, proche

agli occhi noftri non fi espone.

Al fecondo, Defiderofo Seneca d'intendere; se veramente Etna... hauea per tanti incendij mancato, o pure mancato pare a 'nauiga' si, percohe il fluoco, & il simmo non montando tanto alto, como altre volte solea, d'hauer mancato il monte daua sospetto, pregò vn...
ilto amico. che già che mancato potea giudicarsi, Non quia montis
altitudo desediti, sed quia igni: esamuit, o' minus vehemens, o' largus
essentinado desediti, sed quia igni: esamuit, o' minus vehemens, o' largus
essentinado nesenta si la sua sua sua contenta de la serio, node resta
hauesse risposo, non fapemon, eò da Seneca, eò da sitri, o node resta
ja piedi la difficoltà, e da decidersi ancora: alla quale dicemo prima
serio.

90

efferno in parte scemati detti monti conforme hauer offeruato in quello di Etna dice il Fazzella, e di questo nostro molti parimente confessano. Ma perche S. Agostino, Plinio, & altri vogliono che scemati non sono, o almeno non sono scemati a proportione del l'incendio, come offeruiamo nella Solfatara di Pozzuoli. Diciamo fecondo, che detto fuoco non brugia nella cima del monte, & à vr fia di tutti, che se ciò sosse, non mandarebbe le ceneri a parti difiatiffime, non formontarebbe con tanto impeto, non si sentirebbono in fomma tanti bombi , e quafi tuoni : che cofi como la poluere, quando che in vna piazza feminata fosse, brugiarebbe ò senza ro more alcuno, ò fenza molto fuono: cofi fe quefto foco al difcoperto brugiaffe, non brugiarebbe con tanto romore . Brugiando dunque, e facedo tanto frepito, è forza dire, ch'il foco fila rinchiu fo nell'interno del monte, e che non brugis la cima di esso, ma mancherà quello, che da terremoti, e bombi ne uiene scosso. Resta dunque in piedi la difficoltà, e con obligo d'affignar la ragione, como brugiando non confuma, effendo che questo fuoco, non è fuoco d'inferno, ilche non effer difficile può ciascheduno intendere con questo esempio . Se alcuno domandasse, perche hauendo fatto fumo tant'anni il camino di quella cafa, e quel pezzo d'artigliaria hauendo tirate tante balle,non è mancato ne l'vno, ne l'alsro,ma sono ambi intieri,como se in quel camino mai soco acceso fi fosse,nè in quella bombarda. Sò bene che dirà subito, non essersi consumato il camino,nè la bombarda , peroche tanto il camino, como la bombarda , fono fiati i lochi done il foco acceso si è , non la materia: e perciò douendofi la materia del foco confumere, non il luoco doue il fuoco si è acceso, non è in tanti anni nè la bombar da mancata,ne il camino. Hor sappia che non altrimente soccede nel noftro cafo. E' quefto monte en camino,nel cui ventre molte materie s'accendono, le quali per lo più non fono della foftanza del monte,ma nelle fue cauerne fi contengano, & altronde vengo no foggerite, ò dal medefmo monte generate. Benche dunque brugino, refla intiero il monte, non altrimente che intiero refta il ca mino d'vna cafa,benche per molti anni habbi buttato fumo,e con tenuto foco.

Al terzo dicemo, non trattenere que flo foco, ne efferno morti molti nella Torre del Greco, peroche e oi dentemente dal foco trat tenuti foffero, ma pche alcuni tardi preueddero a i fatti loro. & altri benche per tempo fuggidero, funo violentemente ributtati da Napoli, oue fi ritirauano, peroche temeuano che entrando mofta gente, manafate il pane, non credendofi per l'alua parte, che a quei che fuggiuano, tanto danno fourafatte onde effendofinte fo Bopoi il pericolo, nel quale fi trousuano, furno fubito da S.E., man? date Galere, giàche il camino della terra era dalla molta cenere impedito, con le quali fi faluorno tutti coloro, che morti noperano.

Al quarto dicemo, che se quell'argomento hauesse forza, fareba bemo forzati parimente à dire, che la grandine, pioggia, e vêto, che alle volte rouinano vna parze della mia mafferia, per efempio, e nonll'altra, che opraffero como inftromenti della Diuina giufii ria.e che dall'Inferno viciti fossero, non oprassero naturalmente, ne fossero da cause naturali prodotte. Quanto Dio buono, è vero, ch'i cafi poche volte veduti, & offernati partorifcono maraniglia,e no fapedo trouarne la caufa, ricorrono a i miracoli,e caufe fopranaturali. Chi è che d'effate no haurà moltevolte veduto bagnarfi alcuni poco da noi lontani, nando noi nel Sole? onde fi dice da tutti , che l'acque dell'estate fi misurano a palmi, peroche pioue qui vicino a noi, fendo yn luoco poco de noi discosto polueroso. Hor perche quell'accidente non ci dà marauiglia aleuna, & il vedere ceneri, e fuoco in vua maffaria,non in vn'altra, pe fa tanto flupore, che ricorriamo a miracoli ? Queña ignoranza, ò adulatione induffe i Romania far honori facri all'imagine di Tiberio, & alla fiarua di Claudia Quintia. Adduntur, dice Tacito al 4. de' fuoi Annali. fententia, or mons Celius in posterum Augustus appellaretur, quando cunctis circumflagrantibus, fola Tiberij effigies sita in domo Iunij Sematoris inuiolata manfiffet. Eueniffe id olim Claudia Quintia, eiufque Ratuam bis ignium vim elapfam, Maiores apud Aedem Matris Deum consecranisse. Sanctos, acceptosq; Numinibus Claudios, & augendam. carimoniam loco, in quo tantum in Principem Du bonorem oftende rint .

Al quine organico non occorre dir altro, poiche noi confe-

alcune volte fe ne hà feruito .

All'vitimo argomento, perche fi fodisfacci, è neceffario efamia nare l'opinione di coloro, i quali di prefente ancora affermano hauer viño i Giganti, fendo che Sapientibus, et infipientibus debitores famus; ma nel capo feguente, perche queño non fij molto lungo.

Se questo incendio è satro da' Giganti, o sia fuoco pionuto dal Cielo. Cap. VI.

N On credo fia niffuno cofi poco verfato nella lettione de Poe ti, che non fappia, come fauoleggiando han detto, che la caufa causa dell'incedij,e suochi sotterranei, dalla respiratione de'Gigan. ti procede, che fotte di questi monti furno fepelliti da Gioue . Per la intelligenza della qual'opinione s'hà d'auuertire, che ne i primi fecoli furno alcuni huomini Giganti chiamati, i quali confidati net le loro forze peroche di fmifurata grandezza erano, e spenti dalla maluaggia natura loro, di mouer guerra a Gioue ardirno, e dare s vn'affaito alle porte del Cielo. Ma accioche poteffero far quello da presso, pensorno di giuntar tre monti l'vn sopra l'altro, perche sor montando à queño modo all'altrzza del Cielo, potrebbono caci ciare dalle loro fedi i Dei, & à lor gufto maltrattarli qui in terra : foggiungono, che sdegnato Gioue di così solle ardire, e che vn'huo mo canto prefumeffe, li fulminò tutti, fotterrolli di baffo ad alti monti, onde è, ehe di quando in quando fcotendofi caufano terremoti,e fospirando eruttano immensi globi di fiamme, che la terra brugiano. Così Virg.al 3. dell'Eneide dopò hauer descritto l'incendio di Etna, da quefia caufa nascere soggiunge,

Fama est Enceladi semiustum sulmine corpus Vrgeri mole bac, ingentemque insuper Aethram Impostam; rupits stammam expir are caminis, Et sessim quoites mouet latus, intremere omnem., Turbine T. ynaeriam, & Coclum contexere sumo,

E se alcuno curinto volesse da Virg lio intendere, onde è, cheò questo me schino d'Encelado non ancor morto, ma mezzo brud giato, fusse i un stato se potto, vada al 1. della Georga chi un trouerà in quei versi la risposa,

Tum partu terra nephando

Coeumque, Typhocumque creat, fauumq; Tiphonem,

Et coniuratos Cellum refeindere featres,
Ter funt conati imponter Pelto Offan.
Scilices, sique Offe frondofum insoluere. Olympum.
Ter Pater extruelos defecti fulume Monies.
Ouidio ancora al lubs, de festi, così diese.
Terra fros patus immania monfira Gigantes
Edidis, aufur os in touis ire domium.
Mille manus illis dedit, of pro cruribus angues,
Alque ais, in mugnos, arma monete Deos,
Estrucre hi monies ad Johan Jamina parabani,
Et magnum bello follicitare touem.
Falmina de Codi taculatus Luppiter arce,
Vertit in auctores; pondera vajala fous.
Alla qual'opinione alludendo Cioc Batella Guarini, così scrisse
Parlando d'Etan sel Prologo del sino Pastor Fido,

Là doue fotto la gran mole Etnea, Non sò fe fulminato, o fulminante, Vibra il fiero Gigante,

Contro, il sentico Ciel fiamne. di falegno.

Ma effer quest opinione fautolofa, el hauer fotto questa finione
occulesta vera dotterina, comè vianza de Poeti, de antichi Filofofa,
non e fiato da alcuno dubitato. Imperoche, chi mai fu cosi priuo
dimendimento, checreda trourari in tomonin che ruttano fiamme;
che spoliti fotto va monte viuano fenza cilo, siano dopoi di grandezza cosi fimisurata, che occupino tutto il Regno di Sicilia, che fopra ciasche dun braccio feda va monte, sopra le gambe va altro, de
va altro siul capo, e che si feutotano poi si fortemente, che la terra
mourno?

Vasta Ciganteis, dice O sid ingesta est inful amembris
Trinacris & magnis subiectum molibus veges.
Acthereas ausum sperser Tiphea sedes
Ritius ille quadem , sugnatque resurgere sape.
Dextra sed Auston massus est subiecta Peetoo

Laua Pachime tibi, Lilibaco crura premuntur Pragrauat Acibna caput,

Per l'ife sie ragioni non deue parimeute ammetter si l'opinione di coloroj, quali han detto, i focti fotterranei essero dalle fauci d'Ulcano diprati, mentre che motto s'asfadica in fabritare i fotgori à Giouz, & esserance fassa si conferma, percehe nè quella è stanza degna d'un Dio como Vulcano, parlando conforme a i loro principij, nè quell'esercitio è alla loro dignità conueneuole, che per ciò non posso non lodare l'Auture dell'Etna, che cosi scriste, di ciò ragionando.

Principio, ni que me capiet fallacia raum seder afie Deli sumidifa; i faucibus ignem Vulcani ruers, of claufis refonare caucrnis, Feftinanis opus: non est tana fordida Diuti Cura, nea; extremas tius efi demittere in artes. Sydera, feductore; nam fublimia Celo: Illa negue artificum euran traclare laborem.

Mache bifogna in ciò affaticarfi, (endo appò tutti certo, 'che queñ iper i Giganti infefero l'efalatione,e vapori, i quali peroche se leuano per virtì del Sole, da ître fielle dalla terra, e dal acqua, per queño han detto, che i Giganti figli erano della terra, e Nettuno, e perche fono alzati fino alla terra regione dell'aria, & in quefra connettono in materie ignite, tuoni, e pioggie, perciò differo c'haueano giontati tre monti i vn fopra l'altro, e che ciò fatto, furno

Simil dunque lecito dalle cofe fin qui dette inferire, che nonvi
è in quello monte bocca alcuna d'inferno : e lo confirmo, perche
feriue S. Agottino, in qua parte mundi fit infernus, fire memirem arbitror nuif cui disimus pirritus reuelauti. Ma non hà fin hora reuela
ito Iddio a alcun huomo fanto, e timorato, che qui fi l'inferno.
Dunque l'affirmarlo haurà del temerario. Dell'iftefio parret è il
Cardinal Barronio, como può cisfichedno vedtre allowo ro, de'
fuoi Annali rell'anno di Chrifto 38,1là doue afferifee haure desta obiaione molto del Perico a non dotrare di Teologia.

Inferifco fecondo, non effer quell'incendio fimile à quello di So doma.e Gomorra: dico ciò per rintuzzare la maledicenza d'alcuni,i quali hanno ardito ció affirmare, volendo tacitamente notare di fimil vitio l'habitatori di quei lochi che da detto incendio fono flati trauagliati, e morti : peroche quello è fuoco naturale : piouè quello dal Cielo con folfo: quefto è da caufe naturali prodotto, como diremo appreffo : fù quello miracolofamente dalla Santiflima Trinità generato, come chiaramete fi coglie dalla parola, Dominus, replicata più volte in questo modo, Dominus pluit ignem, & Gulphur à Domino de Calo : oltre di ciò quelle Città furno dal foco brugiate: non fono queste dal foco destrutte, ma ò smosse da terremotho dell'acque burrate, è per la grauezza delle ceneri cafcate fono. onde perche le quercie, e i pini per efferno frondofi più degli altri arbori hano riceunto le ceneri andi e, che tutto il pineto delli Padri Offeruanti di San Francesco in Santa Maria del Pozzo sono cascati, restando nudo il busto, perche la ronina additasse .

Ma perche mi potrebbe alcuno dire, che tamporo quelle Città dumo brugiate, anuenga che la Scrittura dice, Subuerisi Ciustates bas, et omme tiera regionem, potrebbono altri fegordo in ciò Sod lino, Strebone, e Tacito dire, che quel fuoco fotterraneo pariment e flato foffe-per effer quella regione abdonne di folfo, e biu me, como ne fa fedei illago. Afrhaltre, tamo trafto per la copia dibune, che non vi fi femmerge homo alcuno, benche iggia ovisfusi fe butatto, come racconta Tacito, è altri. Petrebbono altri seggiògere, che la vocce piut, non vuel dure propriamente pergigi, ma dipota va copia di fuoco, che nella nefire lingua parimente, quando che chefigerar volemo le gratie da Dio recuute, dicemo chesi piuono le gratie prouvaremo perciò quel fitte de con alterragio-

nhe prima: In quell'intendio perimo gli habitatori tutti d'oggi festo: Subneriti,dice, Ciuttates has d'omnem cire a regionem, d'ouiuer los baistances V rbium: in quell'incendio niuno farebbe pericolato, se non fosse flato foro impedito l'entrar in Napoli, nonaredendos fiche tanto danno à quelli faprafase. Secondo nell'incendio di Sodoma si perse di così stato modo la fertilità delcampi,
che mai più apportono firtto alcunore si pure alcuno ne danno
quei capicomo dice Solino al e. 3.2 & Egespo a Licet speciem habrant maturitati smandi tamen non possioni, nam fullgnem nitut s'a
utiliaecam, ambitto tamis exitma cutts cobbet, que voi l'eni tassi pressa,
simme scholati, es s'assime cutts cobbet, que voi l'eni tassi pressa,
simme scholati, es s'assime cutte s'entre de dille centri opersta, no possono al presente da s'intro alcuno,
s'as breue tempo ristaranno, e con vitara i danni apportati, como diremo trattando de i pronostici di detto incenzio.

Ma perche le ottuir la bocca a' maledici, concludiamo con quela ragione il prefente dificorfo. Da questo monte segni dell'incondio. Non brugia dunque per bugiare gli habitatori vicini, attelo
che l'austa, Cassinodoro, Sed mon in totum durus est euentus ille terribiliti primitti signa grassia, vo voter bibliu plositicantur aduressa, attantis enius mobibus natura vixante monte, illius biatus ima surmarat,
ve excitatus quadam privitus, grandiquo fremita vicina terrificet siscantur area loci illius exhabitione teterrina, c' per totam pene s'indis

cognoscitur, quando indignatio illa commoustur.

Parmi che fofficientemente moffrato fia, non effer questo foco d'inferno, ne da Cimoni excitato, o pioutro dal Cielo, ma naturale, e da caufe naturali prodotto: resta percio de dire, quali ello fino, ma ciò cominciaremo a fare nel Capo fequente.

#### Della Causa efficiente di detto Incendio. Cap. VII.

Auendomo fin'hora prousto, che nel monte di Somma, non vi è bocca d'inferno, e che il foco iui apparfo ne da Demo ni je à Rato eccitato, ne dal Cielo piouuto, ma che effetto maturale è, e da caufe naturali prodotto, è forza che di quelle tratamo ; e perche fono molte como d'ognitivo effetto, diremo prismo della caufa fattrice di detto incendio. Secondo, della materia. nella quale fi fofteta pefeica he o può foco alcuno qui à bafio fenza nutrimento mantenerfi. Vitimmente della caufa finale parlamo, perche no operando a cafo la natura, fendoche Bernde Medie vitamo null'i frafirà faciumi: s'hanno da dire li vita, e fini di detto ince

dio. Della forma non dirò cosa alcun ,per esser questione molto vniuer sale; là doue di quest'incendio particolare, hauemo proposto

di parlare .

Incominciando dunque dal primo, dico, che queño fuoco di nou generato non è, benche di nouo à mía apparo fia, e fattofi mamieño. Come dunque un foco da ceneri coperto, o in una cafa rinchiufo, fe difcoperto viene, o perche la fianza oue fiaua rinchiufo, sé aperta e jo perche s'e rincofia la cencreche lo copringano dicemo di nouo effer prodotto, ma efferti di nouo manifeñatenon al-timente nel cafo prefente à dire habbiamo, cioè di nouo il foco nel Monte di Somma generato non è, ma che è ferto fiamma, o aperto il camino, che prima flaua otturato , e nouamente anofica vifa comparelo.

Potrei prouar io queflo con l'autorità di Platone, e molt'altri fià lofofi graui antichi, e moderni, i quali ban detto non hauer l'elemento del fuoco certo loco, e propriamente fopra la sfeta dell'aria fotto il globo della Luna, ma effet difperfo per tutto l'Voiuerfo. a

contenersi ouunque è materia, che softentar lo posta.

g. Potria anco addurre a cofirmation di questo Catthodoro, il quale chiama il monte di Somma perpetua fornace: Strabone che la cauta della fertilità di questi campi alla prefenza dei caldo riferifea autenga che il calor genera, e concoce: ma per non comprobar vna cofa dubia con vivilera dubia, de attaccarmi ad autorità di Scrittori, doue fono ragioni, lequali deueno inuestigar i silosofi, per questo lafciando da parte l'argomenti pigliati dall'autorità, addurrò quelliche dalla natura della cosa s'officiono.

Chiamano i latini questi monti che brugiano, stammiuomi, igni i somi, e questi, e simili incendij, eruptiones stammarum: Cassiodoro vomit sornax illa perpetua puniceas quidem, sed sertiles arenas.

Virg.

Interdum scopulos , anulfaq; viscera montis

Erigit eructans.

Mille, e cent'altri víano il medefino modo di parlare. hor coftome l'ammalato che vomita nel principio dell'accefione; l'humo repondicemo che all'hora generato l'ha, benche all'hora lo butti. Cofe, giache quelli monti fi dicono vomitar fiamme, e fuoco, non douemo dire, che qua'lhora à noi appartice, all'hora, & in quel più to generato fia, ma che in quel punto fi e manifestato. Et in vero è hevi fia di continoso fucco nelle vifere di quelto mote, lo dichiara affai ben e tarto il fumo, come il calore attuale dell'acque, Siami dunque lecito in così fatta maniera fillogizareoue è vi effetto per peupoperpetua è anche la caufa di detto effetto ma procede il ca.

lore de bagnit dal foco attuale, const'è comune opinione de Medicis, è filofoi: Effendoci dunque i ui acque calde, come dicon omitti, che fiano continouamente dal foco rifeadate è forza confesiarei e se foco prima ch'à noi si fosse manifestato non vi era, come posseu a considerate a contrata copia di centre generatis s'Refat dunque dichiarare onde é, che fendo prima detto foco occulor, apparifice al prefente con tanti terremois, cenerati, s'uno, monti fuelti dalle profundità delle siu viscere, e loche non apporta minor ma rasulta lo riggie continue, innonationi, e mill'altri accidente.

Alche rispondendo dico, efferti adello manifestato il foco, cheprima era occulto, però che s'è rotta la terra, se aperta la boca dal camino: è stara quest'apertura indotta da terremoti, e questi da veti dalla terra rinchiusi, quali mentre che iui ibera monte spatiani position, onno producono accidente alcuno, ma fer ristretti vengono o da moui venti, quali ilti contrae mon fi positiono: o dall'acque, del mare, che nelle cautià della terra s'infinanoni quel punto cosi como crestituro fiume, o dalle molte piengie: o perche l'è state impotta l'vicira, quali di ciò d'espanto si gonos, rompe po il ragini, e ciò che se li fa incontro reuina, e buttacosi quel vonto nelle cauer; ne della terra rinchio so, marque che ristretto viene.

Magno cum murmure montis

Circum claustra fremut.

Et hora questa parte della terra scotendo, hora quella, sa che si mo] ua: & alla sine, però che inuitto è, nè vi è potenza, la quale

Luctantes ventos, tempeftatefq; fonoras,

Imperio premat, ac vinelis, & carcere framet.

Ecco pézzer la terrace per le piaghe farte, hora infofcare di nero timo l'aria,hora con aubi di centre ofturaria, hora autentande li faffi laceraria e perche le lor oppe (epolta asile tentre non rimagginno, o figorga fiamme, o parte della medefima efalatione s'accè de, accio che a liume di così fiera fiamma, della loro fierri faccian pompa. Queflo (ifetto vento qui fuora foffidolo, pianta alberite rea pompa. Queflo (ifetto vento qui fuora foffidolo, pianta alberite rea pianta cute i cofficado nel mare grattiffime tempette induce, e gordiandelo in modo, che i fiumi non posfono figorgare, caufa inomationi alle volte fento il Cielo fereno, de in parte dal mates, e daffiumi diffantifiime. Ma della caufa dell'inondationi, de lattra celi denti, dramo, appresso, prattiamo della materia, che detto fuco fog fienta.

## Della materia che detto foco sostenta... Cap. VIII.

On può il foco qui baffo foftentarfi fenza materia, la quila di continuo confumi, che perciò perpetuo farà, fe perpetuo mameta fe li sominifara à materia da brugitare, colorme il deuto del Filos. Si appostatar igni cobaglibbile in infiniti cobarci in infiniti, micherà macandoli il nutrimieto, o pure catadoli molta terra fopra che lo foftochi perche come diffe Galali bb. de rigore al colosibilitudi femper mobile quene, mors chi. Quindi che alcuni incendi molto tempo durano, sino altri mancati, de' quali afcuni fon riforti altri perpetuamente efiniti giacco: la caude, perche ad alcuni continuamente fe loro formanifara materia combutibili legad attri mancate: e perche in alcune parti fi rigierera, in altre nob, di qui nafee, che alcuni incendij riforti fono, altri via volta effiniti, non hanno di nouo brugisto. Virg, nell'Etim

Atq; hec ipsu tamen tam quondam extincta fuisset,
Ni surtim generet secretis callibus humor

Materiam

Et Ouidio al lib. 15. delle Metamorfofi, dice

Nempe vbi terra cibos, alimentaq; pinguia flammæ

Non dabit, absumptis per longum viribus auum.

Naturaq; fuum nutrimen deerit edaci , Nonferet illa famem , desertaq; deserct ignes .

Nè în queño vi ê ditificultă verûna, în a il bucar materia a fondi così immensi, che tanti fecoli brugiato hanno, ŝi idire, che materia è queña, nella quale fi conferua, e così difficile, ŝi ofcuro, che Calidodro ammito il fatro, com ano baftandoli l'animo di trouar, ne la caufa, fi comentò con efagerar il miracolo; Que illa, dice., ningularia exceptio eft, orana monten fic in freuere, or tot mundi parti productia erri permutatione terrere, or fic fami fulfatuntam, boliq differere, von ovideatur danna fentiretorge lateq pulueres roras differentia pudifam moles erritati, or tot (cauliti sono bafeture, qui erregationibus tantis expenditur. Pure perche come il prouerbio di-calificilla pulch-approcuraremo dichiarar queña dimote calificilla pulch-approcuraremo dichiarar queña difficolà e pris ma vederno, che materia è; dopoi onde tanta fenza diminutione del monte.

In quanto al primo, dico, che la materia nella quale la fiamma s'accende,e fi conferua,e folfo,e bitume. Prousfi questo, prima con. Paturorità de teuti Filofo, Mediche Poesi, che di questo hanno rad gionato. Prouasi secondo con ragione, perche in questi materia il

foco s'accènderà, la quale farà attà ad infiammarfi, ma nell'interno della terra non vi è altra materia infiammabile, che folfo, e bitume. Scondo, i monti che brugiano fono per ordinario feraci di folfo, e bitume. Dunque in quefa in ateria la fiamma s'accende, e fi conferua. Ma perche vna volta il foco accefo bruggia ciò che fi contiena materia attenda, peròcha ogn'altra cofa, come diffé Arifi, Efivelui materia respectiu ignis, ilche esplicando Gio, Batrifa S Guranti, diffe

Como fera diuora, e come ferro

Pugne, e trapassa, e come vento vola: E done il piede imperioso ferma,

Cede ogni forza, ogni poter dal.loro.

Dico confequencemente, che non folo fi conferuarà nel folfo, e
bitume, ma in ogn'altra materia ch'ui vicino fi côtiene. Serà qua
arena, fale, alume, pietre, metalli, falaitro, & antimonio. Pece, & altra
materia refinofa n'o vi è, come malaméte credde Pietro Damiano,
feguno in ciò dal Bronio, peròche la pece, e gomme fimili, fono

eicrementi d'alberi, non minerali; non possono dunque nelle cauer ne della terra contenersi.

Conferuarfi il fuoco nelle pierre, metalli, e arena, chi ardirà nei ne detti monti vomitano pietre brugiate, arena in focata, calce, antimonio, caffi eliquati? onde potrà ciafeuno facilmente intendere, come fi conferuino detti fochi, no parendo veri fimile tanta materia generarfi, chialla duratione d'vomicadio si grande sij baffante. Imperòche fe confiderara quanto tempo fi cóferui il foco in vin ferro, pietra, metalli, & arena, non fi marauigliej rà, como durino tanto tempo.

Oltre di ciò ne il folfo, ne il bitume, cost facilmente fi confuma, come fi fuppone da altri, per tre regioni: L'vna è, per che non è que foco molto attiuo per effer foco fizimna, la cui debolezza volendo

Ariff, efplicare, diffe ch'era fuoco femina .

. L'altra ragione e,perche tento il folfo, quanto il bitume contie}

ne molto humido, così aquofo, e glutino fo, come aereo.

Effer l'uno, l'altro vero, fi puo chia ramente comprendere dal molto fumo, che in incendij fimili fi vede; effetto che di niuna ma miera [eguirebbe, fe la materia che fi brugia (ecca fofic, ò l'agente di tanta efficacia, che la feccaffe fubito), & alla forma del foco la difpontafe.

Terzo, in quest'incendij poche fiamme s'osferuano, e molto fumo. Dunque non è necessaria molta copia di tolso, ò di bitume, no essendo molta la fiamma, ne continua.

L' Cessarà anche non poco la marauiglia intendendo, che santo il

folfe

folfo, come il bitume fi rigenera in dui modisfi rigenera prima dal la terra che lo produffe: che fe i femi delle cofe nella terra fi condernano, the perciò genera tant herbe, e minerali fiponanamente: per he non rigenararà folfo, e bitume, hauendo la medefma natura, de efficacia i lo farà fenza dubio alcuno, fe à caso non manca la materia.

Si rigenera fecondo, folfo, e bitume, perche nel medefino tempo che fi confumadal foco, contuertendone parte in fiamme, e parte in fumonel medefino tempo quel vapor e fulfureo, e bituminofo, in bitume, e folfo di nouo fi condenfa, benche in quantità minorer ma come diff. Sence a 13, delle quefi.natal cap o mibil deficia quod in firipfium redit, che percià conchiufe Ariffort.nel 2.delle mettor efferperun la generatione dell'acque, peròche benche di continuo fi perda per convertifi in vapori dal Sole, fi conuerte di nouo in acqua aftendento alla feconda regione dell'aria, dalla quale humera tata la terra, la rende atta à noua esuporatione, è di nonfequenza à noua pioggia, ondeè che perpetua el l'acqua, quia mibil deficit, quod in fe pipim redit.

Ma mi dirà alcuno, non effer à fatto rimoffo ogni scrupulo, che fi bene s'è insegnato in che materia si conserui detto soco a non s'e

però dichiarato come s'è diminuito il monte.

A questa difficoltà hauemo detto fopra, non venir meno il monte per tant'incendij, e vomiti di centere, peròche non si brugiano le parti continenti del monte, ma loche nelle site viscere si contenea, e d'altre parti, cosi della terra, come del mare, li venia foggerito per opra de venit. Tanto mi pare basilante della materia di detto foco, passaremo adesso à trattare del fine di detto incendio.

#### Del fine di detto incendio. Cap. IX.

A determinatione fatta di fopra della caufa efficiente di deta to incendio,ci obliga à tratter del fine di efforimperòche non operando fenza fine la natura 3 douemo in confequenza dire,giàche da caufe naturali procede, da qual fine mosfa la natura ciò facio.

Ma mi dirà alcuno, il fine hà ragione di buono: hà questo incendio danni grandi apportato. Como dunque può fin'alcuno havere,

& effere di propofito fatto dalla natura?

Ad ogni modo esser stato di giouamento concludemo: & acciò intenda e gn' yno, com'esser buono possa, hauendo apportato canti danni, auerta che può yn'essetto buono dirsi in due modi: ò perche

realmente è ottimo, e defiderabile : ò buono fi dice, peròche è mes no male. Non è questo incendio buono al primo modo, ma nel fecondo, per oche stogando per di la quel vento, che mouea la terra . hà prefernato Napoli che non rouinaffe,e foffe dalla terra tranguga giato. Dicanmi di gratia, fe alcuno per faluar il capo dalla foada. endentr,oppon: ffe il braccio,non farebbe egli prudentiffimamen? tespoiche è meno male patir'in vn braccio, che nella testa ? Buono dunque farà quest'incendio, poiche sfogando per di là il vento, che la terra mouea, & accesosi con il moto, ci hà liberati tutti da i graui pericoli, che fegliono apportar i terremoti. Che quello sia frato con danno di molte terre non nego : ma non per questo accuso la natura, la quale de poffibilibus facit, quod eft melius.

Ma mi replicarando altri. Non poteua ella cacciare queflo ven? to in mare, che con quello hauerebbe e Napoli, e tutto il reflo da.

cosi fatti infortunii liberato.

Ritpodo no hau r poffuto ciò fare, hauendono preualuto l'acque ei venti di mare à quelli della terra. Dico fecondo, che quando nel mare sboccato hauessero i venti,non per questo fariamo fati liberi da ogni pericolo, Legano vn poco Petrarca al lib. 5. delle lettere familiari, e quella che feriffe al Cardinal Colonna, che quando da lui intenderanno i danni per fimil caufa patiti , non giudiceranno coli falutare detta determinatione: oltre di ciò, chi ne redea ficuri. ch'alzato il mare da venti, non hauesse Napoli sommerso nell'acque ?

Ma replicarà di nouo, che poteua ella cacciare per labocca de a quel monte i venti, fenza foco, ceneri,e fassi, dunque douemo alme-

no del modo incolparla.

Rifpondo, che fe hauendo poffuto co tare, di fare haueffe lafeia to, potrismo con esgione dolerci di esta: ma aquenga che dicono i Filosofi tutti, che natura facit de poffibilibus, quod melius eft, douemo in confequenza credere, che altrimente fare, non s'habbi poffuto, e che ciò fia vero, fi proua chiaramente, perche vicendo i venti, acciòche ceffaffero i terremoti che minacciauano Napoli, doueano forze famente ributtare tuttociò che loro faceua offacolo, & impediua l'vicita: era dunque forza aprir'il monte,e nella parte più del bile perche fi faceffe con minor pericolo, buttar pietre, ceneri, e ciò che loro faceua impedimentor che fe il vento, che qui fuora correalza nube di poluere:perche non alzerà nubi d'arena,e ceneri quello che dalla terra prorumpe, ffendo tanto più vehemente, quanto che la bocca onde víciua, era più riftretta che questa larga campad gna della terra.

L'incendio, che tanco biaflemano molti, non poffeua euitarfi, Per-

perche applicando il vento quel foco rinchiufo al folfo e bitume nel monte contenuto come poffeus non infiammare? oltreche co. sumandofi da esso gran parte dell'essalationi, non è stato del sutto dannofo E' ffato dunque vtile quefi'incendio per la faluezza de Napoli.& hà hauuto fine fifico, come dicono i Filofofi.

Lafcio il fine commune dell'incendii vuiuerfali pofio da Plato? ne,il qual'effer'vtile conclude perche confumando molte cafe vecchie, viene in alcune parti à rinouarfe il mondo, ch'effendo quefta parte, così piccola poco giouar potrebbe alla confecutione di que to fine, ma vengo all'vfi Teologici, che hauerne molti-ragionando però como Teologo,non credo dubitarà alcuno:imperòche questi mali, che Plinio chiamò fcelera Natura, fono mali di pena, e non di colpa:ma de i mali di pena fi leggenella facra feritura. Non est malum in Civitate, quod non faciat Dominus . Dunque non facendo Iddio cofa alcuna fuora di propofito, fi hà da dire, per qual fine hà Dio tanta ftrage fatta.

Diremo forli con Tacito, Non effe cura Dus fecuritatem noftram; esse vitioneme à pure con Martiale, che non haurebbono voluto far tanto male?

Nec superi vellent bee liquisse fibi .

Non piaccia à Dio che fimili empietà dica huomo Christiano hà fatto ciò Dio per castigo di molti huomini mali, e per esercitare la pacienza de molti buoni, la quale non fi conoscerebbe, non essedo da cofi fatte miferie efercitata. fatto hà queño perche fappiano i peccatori, con quanta facilità può fare di loro vendetta, e perciò s'emendino:altri temano vn Dio cusì potente, e nonl'offendano. Dice Lelio Bisciola sar ciò Dio per ridurci à memoria il soco del l'inferno. His dice tanquam præclusionibus, & ludicris prodigus, Cle. mentissimus Parens noster Deus nos monet , & borribilia illa extremi diei.ac Tartavoru incendia [apè voluamus memoria, & à peccatis renocemur: scriue S.Greg.al 4.de Dialog al cap. 35. voler Iddio, che forghino questi fochi, Vt mentes infidelium, que inferni tormenta elle non credunt , tormentorum loca videant , que audita credere re ; cufant.

Non lascierò di dire l'vsi morali accennati nell'Academia degli Otiofi dal Sig. Configliero Scipione Teodoro, hucmonelle leggr dotto,nell'altre scienze erudito,e di vita incorrotta. Il primo vso di questo incendio è darci ad intendere quanto fiano da suggire l'infolenze,e le pompespoiche mentre quefto monte fe ne flaus quieto, da tutti era lodato, coltinato, efaltato: al prefente è fatto altretanto odiofo,e mentre vomitando fiamme pietre e ceneri-minaccia guer re al Cielo, & a gli huomini, và confirmando sè flesso.

Me

Me n'integnò vn'altro l'Illustrissimo Sig. D, Diego di Médozza Causliero di molta ssima per hauer congionto con la nobilità del fingue, bontà de viras, e dottrina: D'issemi dunque, che ci dà ad intega dere squale deue esser un peccatore; peroche come il monte dopò attut danni, quas suche penticio, si copre di cenerie così deue il pecca-tore, quando che alcuno missatto commesso habbia; copririst della cenere di penitenza, pentendos molto del peccato commesso, e sa cendo buoni s'utti di penitenza, come fare detto monte vediamo; e tanto basti hauer detto dei sini, & vsi del presente incendio, e sua naturadiciamo hora delli stoia accidenti.

#### DELL'ACCIDENTI DELL'INCENDIO del Monte di Somma focceduto nell'anno 1631.

#### DISCORSO SE'CONDO.

Continuatione delle cose dette con le seguenti . Cap. I.

E l'incendio del quale à ragione hauemo cominciato fosse femplica, credere i haueme a bastanza parlato. Ma auuenga che complicato e con molti accidenti, de quali alicuni l'eqrutione del leco hanno precedutor comparfero altri nell'errutione del fest amen, altri dopò forpraumenor, uni pari ragione unle non passar ad altro, se prima di tutto ciò non diamo controse accidente procediamo ordinatamente, di rò prima dell'accidenti, che precederno l'intendio. Dirò secondo, il questi cit l'irrutione accompanorno. Dirò incantale del consolidado della propere della mantina del monte volta fina del filo pratenuti son stato della monte volta fi viddero pietre, ceneri di color, e sapore vario son poi fopratenute inondationi, e ritiramento di maj remi forzerò di tutti questi apportarne le cause.

#### Cause de mugiti, & altri soni. Cap. II.

L fono, com'è noto à ciascuno benche poco versato nella filofosta, si fa dalla percussione de doi corpi, che l'aria con impeto ributtano. Contennos di duque nelle cuità della terraaria, che può esser percosa, e venti ch'agitat la possono, può nelle cautà

Caultà della terra farfi fono, il quale alle volte da noi fi fente , altre volte non ferà fentito, conforme è maggior, ò minore; ò fono varif i corpi,che si percotono. Dunque cosi como dibattuta l'aria da vna verga, ò sferza qui fuora fà fono: non altrimente agitato l'iftesso da venti nella terra rinchiufi,fanno fono: e cofi como quì fuora fi fà vario fono, conforme la varietà de corpi che fi percoteno, ò l'aria è dibattuta dal vento:così per la varietà de'corpi doue l'aria è da venti percoffa, hora mugiti fa, hora boati. Plin. al lib. 2. della fua hift. Pracedit dice terramotum, & comitasur terribilis fonus , alias murmur similis mugitibus, aut clamors bumano, armorumue pulfantium. fragori pro qualitate materiæ excipientis, formaq; vel cauernarum, vel cuniculi, per quem meat:exilius graffante in angusto: eodem rauco in recuruis resultante,in duris fremente,in humidis stagnante, Ma prima d'ogn'altro ne infegno la caufa di questo Ariff,nel 2 delle meteore cosi scriuendo : Eos verd sonos, qui sub terra, & ante terramotus fiut, Spiritus efficit, quamquam & fine motu alicubi tam fub terra facte funt; vt enim aer cum verberatur vary generis fonos editita & cum ipse verberat, siquidem nibil differt, num quicquid verberat, id etiam fimul verberatur. Vedi Giuftino hiftorico al lib.4. Et autierta che fe bene i foni nel monte fatti fono flati grandi,non fono però flati co. sì horribili, che s'habbino poffuto fentire nel monte della Majella in Apruzzo,& altre parti lontane da Napoli , che se vn tuono non fi fente in parti poco lontane, como potean quefti fentirfi in diuerfe Prouincie:ma quei venti che qui lo faccuano lo cagionauano paria mente in quei lochi doue furno da molti fentiti .

Da queño perche fi può intendere la caufa de bombi, che fembrauano tuoni, non occorre dime altro ne parlerò delle caufe de terremoti, che l'incendio precederno, così per non paffare da vnartatto ad vni altro, como i arche ni hò breumente accenna; ta la caufa. Connterrà dunquo parlare delle caufe di quale cacidenti, i quali hanno l'intendio accompagnati ne di tutti, perche quanto tocca alla pioggia de pierre, e deceneriga hauemo detto effer tueto ciò fatto dal vento che sboccò per la cima del monte, perche haumdo da ributtare tutto quello che li faceu aobtacolo, e la libera vicia tentata impediri, era forza buttare tutte le pierre, e ceneri, nelle quali incontraunche fe vo vento qual fuora fattuto quello, no ci hà da dar maraugii safe dalla terra vícendo, ò nella terra moue, dofi fà i medefim effatti. Dir folamente due parole della varia.

qualità, cioè fapore, e colore delle ceneri.

Sono flate quefte di vario colore, e fapore, perche no tutte quelle, che centri chiamamo, so reliquia d'una fola materia brugiata, ma altra è arena, altra ca leca, antimonio, cenere, e vario conforme la materia varia brugiate, antimonio concere, e vario conforme la fato

10.

E flato anche di vario colore, e fapore, perche alcuna materia. In melto, altra poeto dal foco patro. Artili, parlando al 2. della mer, del varu colore, capore dell'acque, riferifee questo alla terra, & inquesta sará quei varij fapori dice, dalla varia attione del foco: Sunt autemi face in multis locis, & fontes, & fluxiones fluuiorum, omigarios babentes fapores quorum omnium caufam ponendum inexif flutemiant ingentam virtuem iguis: cum cume xuvitur terra fectificam must y minus, omniliraria accipit formas, colores, & flapores.

Che di mousno verso qui to psete ò quell'altro, ciò nafoc di veri y venti, quali la fongono a varij loch: Procopa il lib. della guer ra de Gosti, Porrò li vult i or tim ingrueri ventus, s'habimem adeò cinerem agti, vi spedari ab homine non amplius queat o de defertura quo declusio y ventus abilitaris, Diciamo hora delli psed rounati.

Della roulna dell'una, e l'altra Torre, & altri paesi vicini . Cap. III.

N questi lochi si veggono le case sino da i sondamenti rouina polici ecquelle che dal tempo consumate non erano, ò est utto se polici sono dalle ceneri, ò piene d'esta l'aberi per venir a i capicon altri dalle rateis si tutti sono altri dalle rateis si tutti sono altri dalle rateis si tutti sono altri dalle cana brugata como nelli aranci si vede: e case, se aberi sono stati pot da dilutuj menati al mare, ò in altra parte, eun che hà di modo il tutto fatto piano, se adeguato, che non vi è vestigio alcuno de camini, non de' termini; ne può chi de detti lochi notitia pria non hauea, imagigarsi ch'ui, obabitatione, o massira stata vi sosse.

Da queño iunto intendes de la composition de la roum di desir per control de la composition de la composition de la composition de la preferite brugia in alcune parti quel paefe, in molte fuma, c da per tutto fijra av puzzo di materia brugiara? Dell'acqua ne fan fede idiluti), ede ventigl' alberi fradicati: ma quale fia flato l'arfenale, onde s'hanno prefetante armiper brugiar isnondar, e fepellire detti paefi, hà que fo districol'experche possendo quel foco che brugiato hà le cime de gil aranci, este re vento per il moto vehemente accede: e quel flo fipirare da due parti, ò di medesso moneo, o la nubi, chiama to da Arili.nel 2. Acelle meteor. præferè dubio se dal montex bocci o quel vetto infocato, il quale spirando in varij paesi l'hà brugiati: ò pute sti da alcuna nube menato, como accader suole nelle procelleso purce stata quella medesso pare s'atta quel a medesso pare s'atta quella medesso pare

31

Varie parti da i venti, ch'indi viciuano. Così parimente potiendo quel diluuio d'acqua effer dal mare vícito à raccolto da pioggie, è parimente dubio, qual di questi dui pareri sia più vero, attefo che non hauemo certi segoi , che di ciò ne potestero sa certi.

Ma fe di cofe dubie può alcuna cofa attirmatfi dico, primo, che quanto tocca al foco, è fiato ny vento acceso, di infiammato, vícito da nubi, e dal monte. Credo anco, che foffe flato foco nel monte acceso, e dalla furia de 'venti qui, e la menato. Delle fiamme vícite dal monte ne fanno fede molti. Fanno anco fede delli cuoni, e ful-mini, che in quel punto con pioglafi o diferuoro. Effendono dique tutti quelt i tegni di procella, è forza conteffare chi l'avento in focato, non felo dal monte vícito fia 3. ma che dalle nubi fu parimente mandato: è effendo impoffibile che tanti uenti, chi 'in quel punto sboccorno dal monte, le fiamme accese, como altri corpi, buttate non hausfero-douermo in confequenza credere, che quel foco fia flato e menato da uenti dal monte ufertige generato da ué-j tin fiamma convertiti.

Pendaoaltristri foco c'hà brugisto & i campi, e gli huomin fa fao un foco acceón e loffo, e brume eliquato, & in, guifa de fiume dal monte foorrendo, indotti à così credere, fe non m'ingă-nodall'autorità d'historici antichi, perche parlando Procopio al 3- ilio.delle guerre de Gost, di questo incendo dice; Ex ipfo prateres montis culmine m Aethna morem futulus ignis defendens, magna-ulliuna da radices vique pertendis fiuentiq-auga fimilis, qua forte degi

fertur.

Ma io non posso con questi conformarmi, prima perche questi fiumi di solso, e di bitume non si sono visti, ne vi sono reliquie di così fatta materia, como dourebbe essere, se fiumi di esse dal monte

viciti foffero .

Secondo, perche non haurebbe form ontato queño foco nellescime degli alberi, & infocato le fiondi di aranci, como hò offeruato nella mafferia del Cofigliero D. Flaminio Coffazo honorato Caualiero, & anco degno figlio disi gran Padre: e quando pur fosfe flato da vento lui mento, haurebbe parimente brugiato i buffi: e ciòche in terra trousua: ma non è così, che fe bene gli-buomini, & animali, brugiati non flauano nelle cime degli albert, non è che per quefto dir dobbiamo, che quei tali da fochra centi no fofo, e birunte fono flati brugiati, ma dalle ceneri ferutis, e dall'acqua (caldata qal le ceneri foctati furnoilche p effer afai chiaro, & eudente, non mi eftenderò à prouarlo, peroche como diffe Arifi. Relinquere fenjam, of quercer rutionem, eli infirmitas intellectus. Effendono dunque cofforo brugiati galle ceneri, & acque bollenti, che bolluano per efferno scaldate dall'arena, & altra materia insosata buttata dal monte, non douemo singere siumi di solso, e bitume per detto esfetto.

In quanto tocca alla caufa del diluuio, credo io, che tant'acque raccolte quante decorfero all'indéainne dell'una, el'attra Forre, Refina, S. Ciorgio, & altri lochi, no folo prouennero dalle pieggie, ma dai mare parimente. M'induco à così credere, perche le molt', acque, che furmo offeruate, da pieggia fola prouentre non posfetua; no, como confessa ciacheduno, che non ferà di natura contentio. Dunquretta da dire, che fosfe dila acqua o da fium, do dal mare vícita: ma nouo fonte non vie fato, nel vi fii in quel punto; vici dunque dal mare: como & da che caufa, giremo appreso.

#### Delle cause dell'inondationi . Cap. IV.

Ciò ciasch'uno intenda, di che effetto inuefig; mo la causa, auertasi primo, che per inondatione intendemo molta como pia d'acqua su la terra raccolta contro l'ordine di natura; hò voluto aggiongere questa particella, per non confondere l'inò-datione con il flutose reflutifo del mare, per il quale viene a hore determinate, e di giorno, e di notte a crescer sul aterra, & in altre dopo il ritira: percohe quel flusfo di mare non è fato da alcuno inondatione chiamato, ma ben si porrebbe chiamar inondatione, de da cause violenti speno trapassasse que cause cuel dell'inondationi, de inussitigar la causa, per la quale l'acqua la terra copre, e sopra ella signa: liche accio che da noi si coseguio menuo prima ci quali e quante cause quo de la como di consecuio.

Fannoil l'inondationi tutte da quattro caufe: ò perche il mare fi gonfia, e trapafiando i fuo itermini, la terra difcoperta per vio delfluomo coprecò perche vicendo dal letto proprio i fiumi, allagano Città, e campagnedoue (gorgano : s' inonda terro la terra per nous generatione di fontesi fanno vitimamente l'inondationi dal-

le molte,e continue pioggie.

Inonda il mare da tempetoli venti oltre i fuoi confini fofpinto.
Prouafi quefto perche ogni volta, che da fimile caufa inondatione
enata, fi fono offeruati tempetoli venti. Cofi habbiamo da Paolo
Diacono, che l'anno fecondo di Flauio Valentiniano, fii per violenza de venti cofi alzato il mare di Sardegoa verfo, sicilia; che
cuafi

quast si sommerse tuttà la Città di Palermo: e Possidonio autor Greco scriue, ch'alzato il mare à guisa d'un monte da venti non... l'ontano da Tolemaide Città maritma dell'Egitto,e rouersato ver

so terra ferma, affogò tutto l'efercito di Trifone.

"La cana profinia dell'inondatione cagionata da fiumi è il gonfari é ifumi, im modo tale, che non poficion nel lero letro contener fi, onde è neceffario che trabocchino ne i lochi viciniri gonfiano in tal modo i fiumi per due caute: O perche le l'aggiungono molt'acque, ò perche viene toro impediro il camino, e stoccar nel marc. Si aggiongono molt'acque a i fiumi, ò per le molte, e continue pioggeo, ò perche « fono dileguare le neuto node perche nella primauera di asfanno le neusquindi è, che nella primauera i fiumi erefecono.

Li obflacolische togliono a i fiumi l'entrar in mare, possono effer moliti sono spette volte i venti, i quali ciò fanno in due manieretò alzando il mare in "modo che faccia como vn'argine al fiume, ò ributtando l'acqua sì che riuersa : jò facendo vn'argine d'arena del mare. Sono altre volte impeditt, che con la folita velocità al mare pon corratno da sissi, sosso, sos vivo, i che dall'acque surno

fradicati. Fanno anco quello i ponti fatti ne i fiumi,

Che l'acque aggionte a i fiumi o per pioggie, o neui dileguate fiano efficactifiuma caufa d'inondatione, nó penfo fij alcuno si fear-fod d'intendimento, ò così poco prattico de paefi, che nó habbi pof-fitto impararlo, porche da fimili caufe ingroffato il Pò, hor vna par se, hors vn'altra allagae rompendo ogni-ripro, che dall'induftishumana trousto era, feorre oltre modo fitora de'fuot termini, per lo che mena via non folo armenti, ge-huomini, ma i campi femina; tice coltivatir alche alludendo Virg. diffe

Eridanus , quo non altur per pinguia culta

In mare præruptum, violentior influit amnis.

Fanno del medefmo fede i fiumi delle parti Settentrionali , le quali perche abondano d'acque per efferno fredde, ch numiche di neui : quindi è, ch iui particolarmente inondano i fiumi: onde feriue Olao Magno nell'historied flottis, che la Lituania, e Modera uia fono del contiauo paludoffe, percohe il fiume Diudota fuole ogn'anno inondare per le gran piene caufate da pioggie, e neui liquefute.

Che le caufe che togliono l'entrar'a i fiumi nel mare, fiano anche caufa fofficiente de inondatione, è ancor certo : fà ampia fede Lucretio , che spesse volte hà inondato il fiume per esser trattenuto dall'arena alla soce del mare, onde dice

Est quoque vii possu magnus congestus arenæ

Fluctibus aduerfis oppilare offia contra : Cum mare permotum ventis ruit intus arenam. Quo fit vei patto liber minus exitus amni Et procliuis item fiat minus impetus vndis.

Dalli venti impedito il Teuere molte volte hà inondato Roma?

l'Adige Verona à tempo di Pelagio Secondo.

Quindi è, che quanti Filosofi han trattato dell'inondatione del Nilostutti han dato in alcuna delle caufe da noi proposte, & altri han creduto inondar il Nilo, per efferli impedita l'entrata nel mare da venti Etefij,che dat mare fpirano .

Altri per l'augmento dell'acque , che dalle neui dell'Etiopia lique fatte riceue. Altri differo inondar'il Nilo per l'accrefeimento dell'acque, fitto però dalle pioggie, che da i vapori eleuati dalle ne 3 ni liquefatte fi generano. La prima opinione tene Talete Filosofor La feconda Amas gora, & Euripide: La terza molajancorche al« tri altra causa delle molte pioggie habbino assegnata, como si può leggere appresso Diodoro Siculo nel lib. 1. della fua Biblioteca

al Cap. 4.

Le molte pioggie si fanno da constellatione imbrifera, cioè di molt'acqua ferace: l'inondationi dunque tutte nascono dalla copia dell'acqua; quefta d dalle molte pioggie, ò dal mare, ò fiumi fuora víciti, ò pure peroche noui fonti fi generano. Il mare inonda da venti fospinto: i fiumi perche ingrossano tanto, che non capeno nel proprio letto per la copia d'acque da molte pioggie, e neui dileguate raccolta. Faffi altre volte quefto per efferir impedita l'entrata nel mare, ò trattenuto il corfo, ilche altre volte fifà da venti. altre volte da moti d'arene, altre volte da pôti, & altre volte da arho ri.e ceto altre cofe che mena. Nafce l'iffetto effetto per nous gene. ratione de fonti. Hor vediamo al presente da qual di quefte cause la presente inondatione nata fia, & accioche separiamo lo che certo dal dub o

Suppongo primo como certo, che quefic inondacioni dependo?

no dalle molte,e spesse pioggie .

Suppongo fecondo, ch'alcune fatte sono per colpa de fiumi-como quado rotto il letto l'acqua del fiume Goto fgorgò vicino Cimitile Cafale di Nola con tanta furia, che fe non fuffe flato fubito per opra del Sig. Marchefe di Vico ributtata in vo lagno, che ad altro fine fatto era, harebbe al ficuro foffocata Nola, & ilochi vicinis e quando che impedito il camino al fiume di Sarno per la molta robba, che dal monte di Somma fù buttata, riverso verso il piano di Palma, Sirico, Sant' Erafmo, e Sauiano Cafali di Nola .

Suppongo terzo, como certo ancora, che da nouo fonte, quella mon-

inodatione no nafca perche le ciò fosse, sarebbe ella continua, & in vn continuo modo, là doue osseruiamo, che co l'occasione di piog-

gie maggiori, e minori crefce,e manca .

Si dubita al prefente, fe alcuna di quefte dal mare nata fia, ò pure hanno tutte origine dalle pioggie folamente, non da alira caufa. alche dico, Non giudico impossibile che l'inondatione, che segui nell'eruttione del soco dal mare fatta fia, sendo che quei medesmi venti del mare, che spinsero di così fatta maniera i venti della terra, che s'aprirpo il camino per la bocca del monte, quelli mede [mi poterno spinger l'acqua del mare per la medesma bocca. O altra vicino. M'induco à così credere, peroche fu commune opinione di tutti quei, che dimorando ne i lochi vicini offeruorno l'origine di quell'acqua, che nouo fonte era nel monte aperto, & altri hanno fcritto per non efferfi offeruato questo nouo fonte, che l'acqua raccolta dalle pioggie continue nella fua cauità, furno da' venti, con le cenerite pietre fuora ributtate, ilche non effendo verifimile, refta da dire, che quella prima inondatione per la quale fi perfe da fondamenti la Torre, & i campi fuoi, dal mare sù montato proceduta fia; che se alcuna ragione ci porrebbe disfuadere questa opinione , farebbe quella, c'hauerebbe spento il soco; ma non hà questa forza alcuna, fendo per molte esperienze certo, che il bisume nel quale a detto foco fi mantiene, brugia nell'acque, non fiertingue da effe L'altre inondationi feguite dopoi, è certo, che dalle molte pioggie fono state causate: ne deuono di ciò dubitare per giudicarnosi i diluuij molto magiori di quelli , ch'altre volte fimili pioggie fatti hanno: poiche l'acque al prefente saccolte dalle pioggie crefceuano molto più del folito, e per questo magior danno hanno apportata per due ragioni: l'vna è peroche molta cenere, arena , faifi, & arbori menauano; l'altra caufa è, peroche di quefl'acque che piouute fono nonine riceueuano i monti,ne la terra com'altre volte auueniua , così per efferno fatti , como anco per effer la terra tut. ta lastricata dalla materia dal monte ributtata . Aggiongasi terzo, che l'acque ch'altre volte pioueano, haueano varilcamini per doue fi dividcano in varie parti, & al mare virimamente sboccaua. no: fono al prefente perfi tutti quefti camini, onde non è marauiglia, se tutte a i lochi più bassi se ne sono calate : fra quali essendo il territorio di Nola, Marigliano, e suoi diffretti: quindi è, che questi lochi particolarmente sono inondati : & alcune masserie di Somma per effer mutato il fito de ilochi, hanno parimente parito gran danno da fimil caufa, Ma mi domandarà alcuno : onde tante pioggie? rifpondo, molte pioggie efferno fatte dalla continua euaporatione de Scirocchi, & altri venti apportatori di pioggie.

Da questo può ciascheduno facilmente intendere, como brul giando il monte, s'hanno poffuto tant'acque generare, & inondar, molti lochi, senza hauer ricorfo à cause sopranaturali . sarebbe te po adesso di ragionar de'Pronostici di questo soco; ma perche hauemo fra mani la materia de inondationi, alle quali è foggetta-Nola: fiami lecito con questa occasione dirne alcuna cosa, e rurouarne la caufa.

Della caufa delle frequenti inondationi di Nola., opinion di Sannazaro, & altri. Cap. V.

I Acemo Sannazaro famofo Poeta nell'vna, e l'altra lingua, d fe ciò patire i Nolani per la ruftichezza,e villania,che co. Virgilio viorno,e Giouiano Pontano, all'vno de quali negorno tanto d'acqua, che la fete cacciare s'hauesse possuto:all'akro Phospirio per poche hore, cosi lo dice espressamente con quell'epidgramma in Nolam Vrbem

Infensum Musis nomen, male grata petenti: Vergilio optatam , Nola neganit aquam .,

Noluit bac eadem Iouiano ruftica vali , , Hofpitium parue, contribuife more. Ideired nimirum boc dieta es nomine Nola. Nolueris magnis, quod placuife viris .. As sibi pro scelere hoc, canosos fusa per agros; Exhanfit Populos,flix violenta tuos. Lama; quid ? à nullis abolenda infamia faclis :

Imprecer ? O calum defit, & vadanbi . . Ch'viaffero i Nolani così fatta ruftichezza con Virgilio, ne fa: fede Aulo Gellio, il qual ferine nel lib. 5, delle fue notti Attiche al cap, 20, c'hauendo Virg. cofi scritto nella Georg, ragionando de,

campi fertili, & abondanti. Talem dines erat Capua, & vicina Vefauo.

Nola iugo:

Hauer dopoi mutato il verbo,e fcritto como al presente leggemo ora iugo, por lo fdegno contra Nolani conceputo . Seriptum, dice,in quodam commentario reperi,verfus islos à Virgilio ita primit : effe recitatos; & editos : Talem dines arat Capua, & vicina Vefauo, Nolaingo: postea petiffe l'irgilium à Nolanis aquam, uti ducerci m propinquum rus : Nolanos beneficium petitum non feciffe: Poetam., nomen Vrbis corum , quasi ex hominum memoria , sic ex carmine suo : erafife, oraq; pro Nola mutaffe, atq; ita reliquiffe. Attria.

37

Attribuirno a' Nolani altri vitij altri , per i quali fariano più del gni di così fatto caftigo, como fù Antonio di Gueuara Cronista di

Carlo Quinto.

Ma per certo fe non haueste per indubitato, che Sanazaro arrababiato contro Nola hauesse quei versi composto; perderei à fatto l'opinione, che di tant'huomo deue hauerfi . Che Santo amico di . Dio era il Poeta Virgilio, d Pontano, c'haueffe perciò Dio voluto così feueramente caftigar in vn Popolo la discortesia commessa da vn'huomo priuato? okre che è fauolofo lo che di Nola, e Virgilio fi finge: perche ò negorno i Nolani vn pò d'acqua da bere à Virgilio, e queño chi farà così fciocco che lo creda, fendo eglitanto amato da Auguño che morfe in Nola? ò pure negorno alcun'acqua à Virgilio per codurre quella a'fuoi giardini, è gho pariméte. fauolofo, perche ne i Nolani haueano acqua perenne da cocedere: ne quando tal'acqua hauuta haueffero, s'harebbe poffuto condurre a i lochi di Virgilio, perche effendo il fuo loco, lo che hoggi fi chiama Monte Vergine, havendo il tempo corrotta la voce, che fi domandaua Mons Vergilij, como possena da Nola in loco così alto condurfi ? ò a che fine abondando di tant'acque quel monte ? madiamo pure, che acqua fosse in Nola da potersi conceder a Virgilio. l'harebbe domandata ad Augusto Signor di Nola, non a'Nolani : è dunque vna mera fauola lo che Sannazaro impone a Nola.

Ne fi deuc questo sópetto ammettere per l'autorità di Gellio, petroche non lo conea como vero, ma hauerto trottato nonse inneche Commentari dicese venetio a darno il fino parere, feriue quefito a punto: Es res vera me, an falla fin non laboro: anzi inchina alropinione di coloro, che dicono effer fitata muttata la parola di Nolla in ora; Quia melius, fisativilga ad autre effora, quam Rola in amorali in prori versi suttenta, a cadoro en la fequenti prima, canoro
vocali in prorio versi sextrema, e academque in a fequenti prima, canoro

fimul de incundo binto tractim fonat.

Giouano Pontano nel Dialogo Artius, non folo lafeiz ciò in. dubio, como fece il Gellior ma dice, che mai fimil fantafispafeò per la mente di Vergilio: 1n boum, dice, verjuam commenzatione, non poljum noverdare opinionem, vel potitus affeuerationem spram, seu deant, fuffe à virgilio friptum; o vicinae Versavo Poly basegatam futenti aquam: t benche la cutth dalaquale fimout il Pontano de coli credere, fa falifilmis (Requiminidice, Vergilius, qui Nodanum plani agrum flerilem noffe; minimequètritem ante, eld multi falius, as fegale feracem effe, inter ferules cumi summer affet. Nalanoqi coniumifer quin vicinami oram nominansi campus imma Acertano qui pui plum accent Vefanum cecafam sperfus? ppus ferulifilmis impercoche se per vicina oran accentum, Acett

7a, qual paefe verrà da Vergilió déferitió con le altre parole, che fegueno, & vacuis clanius non aguas Acerris? che per ciò è forza confessare, che per vicina ora intendesse Nola, e per le seguenti, Acerra.

Ne mi rimoue da queña opinione il dire che Nola non è ferzes di grannperte Virgilio non à li a mino di norare i campiferaci di granno, ma quei che fono fesondi, tra' quali donendofi numerare i campi di Nola, con ragione diffe. Virg. che tali erano i campi victuì à Somma, cio que di Nola, e dell' Acerra; & in vero, che
di Nola haueffe parlato. & i fuoi campi deforitto, fi prota spettamente, perche à nun altro parfe couengomo le propriet da lui ettribuite a i campi fecondi, como à Nola, perche fe quella dice effer
erra feconda, la quale.

Latis intexit vitibus vimos

Illa ferax olea est : illam experiere colendo;
Et facilem pecori, & patientem vomevis vnoi :

Qual terra à pari di Nola è ferace di vini varij, d'ogli, che da Ciecala, & Audla fi raccogliono: e qual' altra com ella in ogni tempo dell'anno, ammette l'effer folcata?

No mi pare tampoce verifiquile, effer flato negato l'holphie da Nolani à Pontano ¿che fe ogni cortegiano del proprio Prencipe è molto rifpettato, & honorato da fiudditi : chi creder potrà, che effendo Pontano Secretario delli fik è di Napolli, e la loro adoprato in maneggi di grande importanza, non hauteffre gullo di feruirle per interaffe almeno, non she per far vn'atto ad huomo ciuliccòune colle e certo fe guardauano nel Caffello i Nolani, il ritratto di Pontano, como poteuano coli fatta diforreffa con lui vfatta che perciò han giudicato alcuni, che questo epigrenima à Nola il compunega, non lo di Sarnazza.

Mola domas Theoi, Edes graiffina Mufis
Perpetum facris Vatino hospitium.
Virgilio dulces rinos concessis aquarum,
Tonani statuam vusti in arec colis.
Tonani statuam vusti in arec colis.
Molacris studis, quod placussis viris.
Adiractivis guos seges est un lean per agro;
El longe ante disasora beata tua es.
Sis falix, mentò portas vunt clussers illi,

Cui rogo, terra fuas claudat, & afira fuas.
Ma mi domanderà alcuno curio: e non filvero ciò che di
Nola finie il Sannazaro; qual furia lo spinie à morder cofi ingiustamente i Nolani?

Han

Han creduto alcuni la caufa del'odio hauar proceduto, perche non lo volfero ammetter in Nola, fuggendo l'ira degl'Ecclefiaftiche quetto fi coglie apertamente dal feguente epigramma, che và Per mano d'alcuni.

Duine corpus sincere tibi, & mens peste laborat:
Sinceriq; tibi; mil nissi nomen inest.
Expullius patrie, a aniquam petis adness Nolam,
Ferra, sab innocuo tegmine, perniciem.
Proclussi custos adium Nolamus, & inquit
Sanorum locus bic, morbida quaq; procul.
Sanorum non ille tusti male fana, repulfam,
Inque Vrbem irnocuam, guturis arm mouet,
Quod corpus tibi pessifierum, te lansior arcet
Terrenus; quod mens, clausger atherque.

Sed loca certa manent, colo, terraq; fugatum

Si calum, d'utilis refpui, Orcis auct.
Ma al ra effer flata la cauia del difiguito di Sannazaro, e non effer anda o in Nola fuggando da Napoli per delitro alcuno, confinchiaramente da questa memoria, che fra feritture antiche di Nola
höritrouata:

Amo 1529.cum Neapoli pellis graffaretur, Iacobus , seu Sincerus Sannazarius voi hanc declinarest / seuum peivis emma Nolam ad sa lutandam, voisedamgi Mariam Aragoniam, que to hac Vro domna batur del cendifet per porta custodes quibus nondum innotuerast, Nojamintorie non potuis ; quod agre ferus Sincerus Sannazarius y mateins expediare, donce Vrbis Prassectus il daduentus admenerature prateins expediares, donce Vrbis Prassectus fun aduentus admenerature in emo enim potare as proper une pelfe Vrbenunturure remopulato Magiliratus, ad Vefeuum recipt, busus prodici va citiga non pilo intariam illam, si modo sut, factam else (cribit. Carpis pratera Nolamos dense algi Vergilio aquamato va accilius, Voetam ossigum va maragus pia va carmine derassifie, quod acuté Ambresius Leo in sua Rola lib. 15 sap. 20 constant

Qual fi fia però di questo la causa, è certo ester si fati tutti costoto mal'affetti con Nola, onde Sannazaro la chiama rustica, e vallana; Pontano, infeconda, sterile, e che à presi genera va poco di miglio, e germano, essendo rutto ció fallo, ma riputato forse vero da mo lu: che perciò deuc ciastemo procurare l'amietita dell'huomini di lettere, perche non manca tempo nel quale le loro bugie son eredute. Concediamo pur'alta since, he mandi quest' acque Dio per castigar i Nolani, mentre non sa questo, se non per mezzo delle, y caule (conde), refla mirituis da dire como ciò (uccede), è perciò procuraremo esplicarlo, ma nel Capo feguente.

#### Opinione propria. Cap. VI.

Valunque volta s'è il territorio di Nola allagato, hà dato di cio prima fegno ne i pozzi, & è l'acque loro notabilmente cresciuta. Passando poi il danno prù auanti, comincia ad apparire sù la faccia della terra, & in quei campi prima d'ogn'altro, che alle radici di Cecala, monticello poco dalla Città diffante fi congiunge. Da quefta parte prima inondata; como da tanti fonti fi communica l'acqua all'altri campi; indi poi con artificio ridotta in vn lagno,correà guisa di fiume, ò più tofto torrente per spatio di tre, quattro,e cinque mesi verso il mare: di maniera che prima fi fanno noui fonti: da questi nascono riuoli : da i riuoli viene ad inondar la campagna; dato dipoi efito à queft'acqua fi fà vn lagno grande à guifa d'virfiume . Così inondò Nola l'anno 1404. como racconta Ambrofio Leone huomo non meno dotto, ch'erudito, nel lib, r, de Vrbe Nola al fine del capo primo: Vidimus, dice multos campos aquis obrutos, et lacus altos, amplofq; crederes , & finmina plura à Februario Ofque ad Augustum-continue perfluentia... multos insuper fontes sub radicibus Cecale collis exortes qui lacus, & fluenta producebant, ac augebant facta, in quis pifces lacuftres, & cancri, Trana, O anguilla, O plerague id genus animalia ingenita funt.

L'ificiso hauer patito-80 anni prima i-Nolani,e lui ne lo anisa nel medesmo loco,e ne consta per vn marmo, che nel seggio di detta

Città fi veda.

Soccalette l'illedie a puntonell'anno 1600, nel qual tempo fu co se mariagliofa veder vn pozzo, che fra Santo Paolo, e Nola giace sericio la Cappella, che del Prepodito fi chiams imperoche non folo crebbe in modo, che 1500 rego fi tora, ma Inondó gran parte della campagna, perioche effendo fatto vn lagon, nel quale l'acqua tutta

fi raccolfe,corfe per fpatio di tre medi in molta-copia.

Hebbe l'ificifo principio, e progretto l'inondazione dell'an.632; ma non arrivà a quel punto, ch'altre volte, ch'efindo frica ancora la memoria della fizge fe la pofie nata dall'inondazione dell'an ma doso, per efferif dato effor all'acqua tardi, procuronio ni qui sempo slagaria cò prefezza, e con questo fu la Città e tutto il prefevicio preferuatomerce alla molta diligenza del Sig. Carlo Ma. Alllo, che bbe di ciò cura.

Fù minore di tuité quefte la dell'anno 1534, peròché non inona dorno l'Ampi, ma à pena crebbe poca acqua ne i foffi, e ne i pozzi della Città ma ad ogni modo fù la Città da febre peñilète, e cétagiofa rouinata: non mica cagionate da aria corrotta, come alcun fuedici di quei tempi penforno, ma dall'acque che crefciue ne i pozzi se mischiorno con i lochi immondi, e fepolurete per questo acquiftata mala qualità infetto tutti coloro, che se ne feruirno, on-de strede illustra volta va gran crollo.

Hor se hà l'inondatione di Nola così satti progressi, e principii, e da noui sonti cagionata viene, vediamo le cause di questi sonti, già che molte se ne raccontano da Filosofi, che con questo haremo à

bastanza discorso della inondatione di Nola .

Pensò Ambrofio Leone, che questi noui fonti si fanno da molte pioggie,e neui dileguate: ch'effendo i monti che fan corona à No. la fpongiofi,& arenofi,s'empieno dell'acque che piouono,e nelle loro vifcere le riceueno, doue non potendofi poi contenere per efferno troppo cresciute, si scaricano nelli lochi proffimi e più bassi : Veruntamen, dice dopò hauer lodato molto questi colli, non viquequaque nota carent; plures enim conualles à tergo, quaque ad Hirpinos vergunt, plunias, niue fq; congregant atque in imum paulatim exorbent: illa vero loca quod arenofa pumicofaq:fint,non cretacea,etiam in imis collium fedibus aquam collectam fubilinere nequeunt: proinde. quamplurima per totam hiemem in eis vallibus ingurgitantur, eadem per campos Nolmos quindecim circiter cubitos subterranea, ac verfus occasum, ad paludes efque penetrant, idque Februario, Martio, atqu Aprili: unde putei omnes Vrbis, meridionalis preferiim Regionis, altiores tum aquas confinent, atq; dulciores , quode olani fentientes dicunt, aquas filiare quasi vi equum equa ita filias aquas, aqua pareret, Interdum verò cum plunia maiores crebrioresa; sunt aqua campos superat, prafertim eos, qui decliuiores habent fedes, atque fluenta plurims diriguntur versus Occasum & paludes. Que verò stagnant, atque in lacums manent ex aftate accedente putrefcunt atque aerem vitiant, morbofq; afferunt graus Jimos , .

Parite inilialimeno questa opinione molte difficoltà, e prima mi rar verse, che questi monti che Nola circonaano, s'imbenuerano dell'acqua che pioue, potche vecemo ch'ogni volta che pioue, calano da questi monti diluuji d'acque, como il redestro attode en et là éde corq queste parele se finita cornu Abella mon parius folte scoriir panor fiquatem ab eius sugis fubius torress, vel aerafeno delluera, angi funcho diullera above in gottes; momerafque, apfiasique dinulfas, aqu ctam juxa maxima de monte ableifa deuoluera vita que oni quali a hautra, anti pottu à Dec cantum effenque in que in quali a hautra, anti pottu à Dec cantum effenque.

ad ess monis radices, coliculos quofdam obiecis, est in vallem primis torrents is fluerent, profició esque ad Vefauium profusi, es arboretat es pagos es oppida, ac Nolam isfam obtilifent, quamobrem torrétes coruendo in cam vallem infringuntur, aique à campo Nolano dis uvruntur.

Secondo tutti questi monti hanno acque, che corrono. Se le piouane dunque nelle cauerne loro penetrassero, mischiate con l'altre a que vícirebbeno suora, non si riténeriano iui, à cassigo de No-

lani .

Ma facciamo, che fi ritenga, e che in molta copia crefciuta efca ; peroche rutta non capet douerebbe quellà folamente (gorgare, che non può contenersi: onde correr dourebbe l'acqua, che nell'vitima pioggia si è raccolta: ma se noi missuriamo tutta la che corre, a per

na capirchbe nelle vifcere de' vaftiffimi monti,

Credo dunque generarnosi fonti, peroche molt'acqua dalle mosi te pioggle in quella terra fi raccoglie, & anco perche molta fe ne genera dalla medefma terra à ciò molto atta , per la dispositione lasciataui dalle inondationi passate, e constitutione imbrifera, come infegna al fecondo delle meteor. Arift. Che le molte acque piouane nelle viscere della terra raccolte siano causa de sonti, & inondationi,è commune opiniones che benche dica Seneca , Primum ego tibi diligens vinearum foffor affirmo, nullam plumam effe tam magnam. que terram, eltra decem pedes madefaciat : omnis humor intra prima cruftam confumitur,nec in inferiora descendit, ciò s'intende, & è vero, quando non dà l'acqua in alcuna delle vene che nella terra forto: ma fe con alcun delle fue fiffure incontra, no vedo che caufa impedir la poffa, che molto à baffo non cali. Che oltre que fle caufe non fia bisogno apportarne altre, si potrà da quello apertamente conofcere, perche con l'vio di quelle fole potremo fciogliere quanti problemi,e queliti in quella materia possono formarii.

Il primo è, perche ogni volta che molte pioggie fono, non inon-

da la terra ?

Secondo, perche non inondatta anticamente ?

Terzo, perche effendo la Città più baffa, ò in tutto eguale a i capi non inonda la Città, parimente co i campi?

Quarco, per qual caufa cosí fatta inondatione, hà più volte Nofa

trausgliato ?

Quinto perche al presente l'affligge più al spesso?

A tutti quefti, & altri può facilmente rifponderfi: perche al primo fi dice non inondar la terra ogni pioggia, ma all'hora quando tant'acqua fi raduna, che non può conteneruifi, onde rompe la ter ra: cofi come non da ogni pienezza di fangue, fi fa fiufio di fan-

gue,

gue, ma quando tanto è, che d rompe, d'apre la vena .

Del tecondo questito la causa é, perche la terra ch' al presente ino onda, si coltiua: anticamente al contrario s'habitaus: la terra coltiustacome riferisce Pinio d'autorità di Teofrasto al c.4 del lib.37 è atta ad inondare per trecause. Van é, perche la terra mosta riceue, & ammette nel súo seno mol'acqua piouna. La feconda, perche quella ammessa può facilmete acqua generare delli vapori, & aria che nelle vicere delle sie si contengono. La terra è, perche l'acqua raccoltae, generata può facilmente vocir suora, e venir'a galla, accassa tutto al rouerso, quando è dura la terra non riceue l'acqua, che pioue: poca ò niuna ne genera quella che generata serà, ò raccoltas, non può vicire suora. quini è, che quella facilmente inona da: difficilmente, o non mai la terra dura. onde perche le strade dela Città son dure, per questo non inondano queste parti della Città penche imonsino pozza, cantine, e sepolture.

La causa del quarto questro s'hà in Hippocr. nel 2, dell'Apho] rismi, quando scrisse, Qua rel inquintur in morbis, magna ex parte,

regidinam facere consueuerunt.

Dal medesmo aphorismo s'hà la causa del quinto, & vltimo pro blema. fassi più al spesso, peròche la terra è resa più atta a genera mojt'acqua. molto dilungari ne semo nel trattare delle cause dell; l'inondatione di Nola: sarò perciò qui sine alla presente materia, epasserò a trattare de dui altri accidenti, ciò del di ristamento del mare, e perche i morti tutti nell'incendio ò huomini, ò bruti, que a fii si trouassero morti col piè d'auanti alzato, l'huomini con il braccio.

# Della Causa della ritirata del Marc. Cap. VII.

Se ritirato il mare in due parti in questi terremoti, nell'vina, e nell'altra Torre, enel Molodi Napoli. Mancò nella Torreil mare. Re al prefente mancato si vede [moli passi dopò la rouina di quei paesi dall'inondatione cagionata. Mancò qui in Napoli nel medestmo tempo, ma si ridusse subbito nel stato di prima, in
modo che a pena sil ciò osservato da alcuni Capitani di Galere.
Dell'uno, e dell'altro accidente si dessidera saper la causa, e perciò
dell'uno, dell'altro parlaremo.

Quanto al primo, Simon Portio trattando del ritiramento del mare focceduto in Pozzoli nell'anno 1539, effer fatto quello crede, Petòche dalla terra exiccata dall'effalationi, e perciò fiubonda, fù fucchiato: Mare dice primum recessit, non alia profecto ratione, nist quad exhalationes exitum quarentes terram raresecerunt, qua veluti sitiens aquam per rimulas hausit , quo factum est , vt pars illa terra , que mari prius abluebatur, sicca remaneret : ragione à mio parere da non ammettere : perche quando che il mare manca per detta caufa, cesi como la ficcità nella terra s'induce à poco à poco, dourebbe parimente fucchiato poco à poco il mare mancare, non in vn subito, como è l'vna, e l'altra volta socceduto: onde credo più tofto ch'in Pozzoli fi ritiraffe in quel tempo il mare, per empire il vacuo della terra, il quale da venti viciti era prima occupato. Quato appartiene al prefente, giudico, che ritirato s'e per la medelma canfa,per la quales'è ritirato poco à poco qui in Napoli dal feggio di Porto, che quà prima giongena, e mancò parimente nell'Egitto: Cemo dunque qui è andato mancando per la molta robba, che fi menò al molo: nell'Egitto per la molta terra dal Nilo portataui, non akrimente è ritirato il mare nell' vna , e l'altra Torre per dar loco alla molta cenere, arena, maffarie, e terre intiere dall'inondatione menateci .

L'altro retiramento che cessò subito, si rè, perciò che l'acque del mare surno dalla furia de' venti al monte menate, como sopra hattemo accennato, e perche detto mancamento si tubito supplito da altri venti; che noua acqua spinesro : quindi siù, che ristorato quel mancamento, le Calere che prima rimaste erano in secco, surno da

nous acqua foprauenuta conferuate.

Perche le pecore morte in questo incendio stauano tutte conun piè alzato , l'huomini con un braccio , chemiraua il monte . Cap. VIII.

Vefto hanno riferito alcuni, onde femo obligati, (fe pure non voleffica litri negar che vero fosfe) a affegnarie la causa, la qual à mio partre è questa. Le pecore, & ogn'altro animale mentre, che dalle ceneri infocate fi brugiauano, è verimile, che quello isfasfo faceffero, che terrebbe ciafcuno di noi in fimil cafo : ma è vero, che fe fopra terra bollente detenuti fosfemo, hora alzariamo va piede, & hora vialtro, accid co miori 'incommodo fosffrir potesfemo l'ardor dell'arena: dunque non altrimena te quelle hauranno fattoma foccede ancefariamente che frà tangi to dal fouerchio caldo fi contraheffe in modo quel piede, che calarlo glopoi non posfea. Per effer dunque quel piede dauanti, alro lopoi mon posfea. Per effer dunque quel piede dauanti, alro da daudo in quando andaua contratto, e non potenti

45

per quello calareiquindi fatto da mio parere, che con il piede al

zato moriuano tutte.

O jure diciamoche queño pie alzato tenefero per quella itenta caufa, isila quale moffi gli huomini alzauno il braccio, es quello ilzato fi trouauno morti, per efer contratto, ma gli huomini l'alzauno per far fcudo contro le ceneri alla faccia, de al capo: cod monaturalmente s'oppone fempre à quaffuoglia caufa, che la teña tenta d'offendere. Dunque creder fi può, che per quefa caufa le pecor el piede alzaffero, e con il piede alzato fi morifero. Queño è quanto ho poffuo trouare per la folutione di quefa difficoltà, e dell'accident iche l'incendio hanno accompagnato. Retta hora per complire quanto fi hà promesso di ragionar delli pronostici di det co facendio.

#### DE PRONOSTICI DELL'INCENDIO del Monte di Somma (occeduto nell'anno +611. à 16. di Decembre.

#### DISCORSO TERZO.

Se replicarà il terremoto, e con danno notabile di Napoli.

Cap. I.

Vuenga che à Griuer deteo Diftorfo m'hà indotto il defiderio di confolari, à animar infeme non pochi, i quali afiai più de lo che conviene, e fe ne fono affitiri, à al prefente fe ne affliggono, rè hanno in modo alcuno depòni di timore: fono confequentemente obligato di occorrere à tutte le caufe che i more apportano : effendo dunque che molti vedendo, tet uttata la perfeuera queffo incendio, e manda al Cielo nuvoli, di fumo, e ceneri, e rimeffo riforge co impeto, pofeis che pochi giorni fia, pioi è qui dentro di Napoli cenere in tanta copia, cemo il faccondo giorno, fi dubita perciò da molti, che non torni di nouo à moueri la terra, e che dal monte non focochono pioggie di pietre, e copio fa cenere, com' al principio hà fatto. Vederemo per tanto fe quefto timore è ragionevole, sa ancora diremo.como nen hà mançato, hauendo l'altre volte, fra pochi giorni ceffato d'affiger i Popoli vicini.

In quanto al primo dico,non effer ragionevole il timore de noui terremoti,e pioggie di pietre,e percio non douersi temere. La ragione è, peroche la causa de terremoti, come mostrò benissimo Arift, al a. della meteor. e Seneca al lib. 4, delle queff. naturali, altro non è, ch'vn vento nelle cauerne della terra rinchiufo, il quale metre può a fuo bell'agio spatiarsi; e qua, e là andar vagando, se ne ftà quieto,ne danno alcuno apporta a noi altri: ma fe a cafo impedito li viene questo moro, & in loco angusto ristretto, acquistando dalla quiete forza,mal grado della terra la scuote,& à volte la spez 2a, & apre vícendo alle campagne dell'aria:nella qual vícita, se à caso sincontra con pierre, ò altro, ciò che sia, lo sbalza, e caccia suora: quindi noui fiumi generarti, altri perderli, e pioggie di pietre. Seneca al cap.17. del lib. cit, parlando dell'aria, Numquid, dice, dubium eniquam eße potest, quin nibil fit tam inquietum, quam aer, & tam. versatile, O vagatione gaudens! sequitur ergo, vi naturam suam exer ceat. G quod femper mouers oult, aliquando & alia moueat. Id quando fit ? cum curfus illi interdictus eft , nam quandiù non impeditur, platide fluit : cum offenditur,& retinetur,insanit & moras suas abrumpit, non aliter, quam ille Poeta, pontem indignatus Araxes: quandiù slli facilis est alueus, primas quasque aquas explicat . Vel saxa manu, vel casu illata pressere venientem, tunc impetum mora querit, & quo plura opposita sunt, plus inuenit virium; omnis enim illa vnda, que à tergo superuenit, & in fe crefcit cum onus fuum substinere non potuit, vim ruina parat, or prona cum bis, que iacebant , fugit . Idem (piritu fit, scilicet quo valentior, ampliorqueitius rapitur, & vehementius feptum omne disturbatiex quo motus fit, scilicet eius partis, sub qua pu gnatur. Dunque allhora de terremoti s'hà da temere, quando che molto vento nella terra si contiene, e non hà ampioluogo da spatiare,nè può fuora effalare; ma già stà in molte parti aperta questa terra, & hauer effalato fuora gran copia di venti fi conosce, peroche in molte parti s'hà fatto fentire, como in Roma, e Calabria : hor como dice Seneca, Nunquam flante vento, terra concussa est, aut admodum raro duo flauere venti . Dunque non ci è che temere . Oltre di ciò ftamo molti giorni fono con continue pioggie: ma quefte ci afficurano da terremoti per due ragioni, l'yna c,però che aperta la terra,dà facilmente efito al vento, che tenta di vicire, che per questa causa l'Egitto, cioè perche Tora ex limo concreuerat, no hà mai fentito terremoti, come differo alcuni, ciò referente Seneca al cap.36.del 6.lib.delle queft.naturali. L'altra, perche la materia de venti mischiata con li vapori, in acqua si conuerte; il che però. che è molto riceuuto da Filosofi, non mi eftenderò ad altro, posfendo chi molto di questa materia defidera legger Seneca al cap.12. del lib.cit. Non

Non lasciarò di dire, che quando ripereffe, non è però molto da temerfi,così p le ragioni affegnate,come anco perche d'ordinario nó hà graue danno apportato à questa Prouincia. Plin. all'ep. 20: del lib.cit. Pracesserat per multos dies tremor terra minus formidolosus ; quia Campania folitus: Molto meno deueno temere per giudicare. che più de lo che conviene . & altre volte bà durato detto Incendio, duri; Imperoche in quanto alla duratione, ò non ciè memoria certa per quanto tempo habbi detto monte brugiato, ò fe ce n'è alcuna, da quella habbiamo, hauer durato per spatio di quaranta giorni; e se erediamo, come creder douemo ad Ambrosio Leone,è forza confessare, che molti mesi, ò anni hà brugiato , perche iui andauano molti infermi à fudare,acció fi curaffero da i dolori articolari .

Che s'habbi da dire del presente incendio se durerà molti anni, ò pure ceffarà, e quando, non ci è ragione alcuna, dalla quale guidaci,ò l'vno, ò l'altro poffiamo affermare; Imperoche dura tanto qui baffo il fuoco quanto che vi è materia combuffibile, che trattener lo possa, con che però non venga da causa violenta estinto; como d'acqua,ò foffocato da terra ; effendo questo fuoco, del quale ragionamo, fiamma, non carbone: ma non fi può per fegno alcuno conoscere, quanta materia atta ad infiammarsi, & accendersi nelle vifcere di quelto monte fi contenga : tampoco faper fi può se cascarà alcuna parte del monte , dalla quale venga suffocato; dunque non può ingegao humano alla cognitione della difficoltà proposta giungere . Ma se di difficoltà tanto recondita , è lecito alcuna cofa congetturare,inclino à credere,che non durarà molto detto incendio; prima, perche effendoui rante volte nel medelimo luoco acceso suoco e non effendo mai perpetuato ne dà chia? ramente ad intendere non efferci materia da brugiare per molto tempo : Mi confermo in questo parere, peròche è poca la distanza da queño monte à Pozzuelo: onde brugiando jui continuamente, non posso credere, che in così poca diffanza si contenga materia. combustibile in tanta copia, che basti per cibo dell'vno, el'altro fueco. Se feguitando alcuno l'opinione di Seneca diceffe, effer la terra Animale,le sue offa i fasti,l'humore i fiumi, le vene le cavità, e che patifce idropifia nell'inondatione, febre ardente nell'incendifi. hauerebbe confequentemente à dire, che come nell'huomo i morbi acuti fi terminano allo fpatio di quaranta giorni , ò al più difeffanta,li cronici durano mefi,& anni,altri accompagnarci fino alla sepoltura, giàche Aristotele molte volte argumenta dal mondo grande al piccolo,e da questo al grande;del medefimo mode effen do quell'incendio vna febre ardente, e non douendo confumare il monte, come fi il fuoco di Pozzulolo, potrà dire, che fi terminità di quantelimo girmo, da lpiù al fufiata. Ma coftando per l'e-i figericaza, ba que filo dificorfo è fallacce, è forza conchiudere, che di dette difficolià, no fi può cofa alcuna di certo affirmare. p. que me pufferò all'arta dificolià, a può que filo me filo di minimare. p. que me pufferò all'arta dificolià, a può que filo me filo me per se della dificolia per se putero all'arta dificolia; a peu que filo me filo me di mante della periori per se putero di me della periori per se putero di me di mante di me di mante di mante di mante di me di

Se minaccia detto Incendio peste. Cap. II.

He minacci pefle, fi può con due ragioni prouare. La prima è, perche que flo incendio è fiato congionto con molti terremoti; ma còpo que fli fuole fegui pre flecomo è comune opinione de 'Medici, e Filosofi; però che tra tanti vapori che dalla terra effalano, può vicine al culton veneno (o, e maligno, che l'aria infetti, no altriméte che accatca nella generation delle Comete.

Che la terra adello contenga dentro di sè quelli (emi venenofi, oltre l'esperienza, ne la piena fede Sence a la . 2s. del li). Sol. dellea quelli natur. Mulla, dice, terras habere mortifera, vel ex ino intelligaçuad tot venena nafenntur. non manu farafaçla fonnei; los fa babente, ot bonista mals femina. Et al c.27, del medelmo lib. 50. ferice: Diximus folere poli raquau terrarii motus pelilientiam fieri. Ne miris Elimalia.n. morajeram allo latte. der 1916, qui cel terra it cul-pascel pignita de aterna nocti corpefeit granti bauretious effect corraptus internovi ignium visio cum efi longo fine emijlia, parum honte, liquidumq macula, ac poliuti, infutunoga ducentibus firitum, offeri noua genera morborum.

La feconda ragione è, che così effer focceduto dopò l'incendio di Tito fortus Sutonio: Item,dice, pefilientia quanta non temere, diax; e Dione, quanquam, dice, bic ciuti que attalii flatin migna incommoda Populo Rommo: seme porta morbam pefilientem, or gramen insuiri. A ggirongaria quelho il bere dell'acque, è di mangiar dell'herbe di quelta cenere (parfe, mangiar dell'animali mortucini per detta causia: i corp fotto le cafe, ecneri mal Fopolis, è in fomma l'inondatione di molte terre feguita, como di Mar gl. ano, fuoi Cafali, è altri molti della Città di Nola.

Rifpondo breuemente con due conclusioni, la prima sia questa . Pad à questo Incendio accompagnato da tontia; si grati accident feguir pelle, non per ragion dell'incendio, e delle ceneri, come molsi giudicano, & atternicono il Popolo, perche si guardi dall'acque, e dall'i fod dell'herbe, como che dille coneri suffero infertats imperpoda e diendo questo incendio socceduto nell'inverso con pioggie, & nonosationi di mell'acque, non può immoderatamente scaldar, ò facca il viria, e far con questo mobilo vinuera sili.

Ne deue que no temerfi dalla ficcità delle ceneri, così perche;

Sietitates in Vniuerfum falubriores funt imbribus; come perche le pieggie foprauenute rimettendo la ficcità delle ceneri, verrà l'aria

à temperarli.

Diramo forfe, che quefle ceneri hanno del venenato, che ci potfono offendere per qualità occultanon manifefta; ma dicamii di gratia, fe quefla pioggia di cenere è venenata, e può fatci molti ma li per qualità occulta, como è venuta quefla qualità occulta a loro notita; forfe per lo che hanno dell'historie paffatte arazi niuno hà ciò detto, & in quelli, che nelli monti di cenere sono flati prima fepolit, che morti, non fi e difertato figno di veneno alcuno: maperche per da ciafcuno questo timore, fappino, che molti hanno prousto quefle ceneri fenza danno alcuno.

L'aurorità di Dione, che quella pefte alle ceneri riferifce, non mifà forza, toccando a' Medici la cognitione di detta caufa, non à puri Hiftorici, quali deuono fedelmente raccontar i fatti, non badan i do nell'inueli garione delle caufe, & in particolare quando eccede.

quello molto di lungo la loro professione .

Dioo Geoodo, poterfi ciò temete, per i tetremoti, Rinondationi la ragione di ciò fi data da Seneca al lib. 6. delle quele, naturali al cap. 27. peròche Multa mortifera in alto latent: aer 19fe, qui ved, terrarum culpa vel pigritas y aterna nocte oropefeti graus baurien tibus est, vel corruptus internorum ignium vutio cum longo fiu emiffass, purum bunc, liquadamque macuda. ae polluta, infusumque ducem; sibus, spritum na fett noua genera morborum. Quid quod aque, inquistes, pestitum after noua genera morborum. Quid quod aque, inquistes, pestitum at liberio verberet. Exulta idaque, o gratu calignom, fempiterna qui talla, nibil nifi pestiferem in fe; o corportus in osficia contrarium babent. Aer quaq qua admixtus est illis, qui inter illas paludes tacet, cum emersit, late vitium juum spargit, o baurientes necest.

Dico terzo, non effer necessario, perche necessario non è, che qualunque volta sbocçano dalla terra essalationi, evapori , che fra quelli ne sinao venenati , onde non sarà necessaria consequenza di peste. Così gli anni passari benche sussero da sono damenti molte terre in Puglia, non ne segui però per la Dio gratia peste alcuna.

Dico quarto, che confiderando lo che altre volte dopò fimili incandija terremoità qui forceduto, non fi deue temere pelle, che » benche Suetonio e Dione par che affirmino lo contrario » auuerta il lettore, che ne l'uno, ne l'altro ragiona del Regno di Napel; im ; » percohe lodando la follectudine, e magnanimità di Tito, con la ", quale foccorfe la mifera, & affinta Projuncia di Terre di Lauoro,

Alemania Google

-

non dice hauese hause cura dell'appelati; ma che bona oppessorum in Vescuo, quorum baredes non catabant, estimutora splittarum Cuntanum archivote, Regionando dopoi dell'incensio di Roma, e della pete in socceduta, e di quanto haues fatto Tito per servitio publicto, dice, Vibri incensio nilla insi sibili publiche persise estimus, cunsti prespositorium suorum ornamenta operium, ae Templo destinamie, propositique complures ex equestriorium, qua qua qua munici presponitatum persacentum; a spenosper medende valetudini, lemendi que morbis mallum distinam, hamanama open non adibuti, inquisio omnium...s scarificiorum, vermedorum que genere.

L'inordationi, a cadauri infepolti qui vicino alla Torre del Ofreco, caufare ciò potrebbono, i fe però all'uno, & all'altro dalla molta difigenza di S. E. non fuffe flato occorfo, procurando, che il dia fepoltura à tutti i cadaueri, & efito all'acque, che figorgando da varie piriti, & l'empi hueato inonduto, e le terre qui vicino s'otre huer rotto il camino reale, in modo che s'hueu a impedito il

commercio,

Aggiongad à tutto queflo, che non ci trouwno nell'eflate, dal cui delore potrebbono facilmente corromperfi l'acque, è i cadaueri, e da i catturje, fettid vapor i coti dell'uno, como dell'altro infettari l'aris, ma quafi nel principio dell'inuerno, in modoche ne refla moli so répo tanto per fepellar l'icadaueri, como per eficare i campie, ele terre incidate. Parmi hauer fodifiatto à quefla difficoltà, per queflo pasfarò à tratter, e minaccia quefl'incendio fame.

## Se minaccia quest'incendio fame.

On domando fe fară careftia, che toccando quefto alf A î firologo, noi al Filofofo, verria a mettermi în vna materia moto lontana dalla mia profețione. Effaminaro folazmente fe queft încendio è per apportarla: Se auuerta îl lettore, che tratto, fe î incendio fară queft effetto; che delo che faranno l'huomini, non ê mio mefliero andarlo inueftigando. So quanto grande fia mahita humana, e per effer molto noto, non ho che dirne e ma venendo allo che ho propo floi deffamigare, dico non douerfi temere penurira alcuna di cofe toccanti al vitto humano. Protufficatto quefto dalle cause della careftia; Nafce la penuria di cofe toccanti al vitto piumano da due caufe, o per difecto d'huomini, che la terra haucano da coltiquere, come fucceffe în fipaga per la cacciata de Mort, o per colpa de campi, che diseatano fertili.

Non

Non hà qui luocola prima caufa, così peroche pochi i no morti, come anco perche pochi di questi alla cultura attendeuano, comè chiaro à ciafcheduno, che notita tiene delle genti della Torte del Grecos doue hà quest'incendio fatto stragge. Si pvò chaque di ciò dubiatre per l'inguria fatta ai campi dalle ceneri. La qual cpinione peròche hà fatto impressione nell'animo di molti, etaminiamo vin poco, se la ceneri sparse per atuta la Puglia, Terra d'Ottrano, Bari, Terra di Lauoro, Principato Vitra, se Bassicata, per quanto habbiamo notiva fin'hora, possino quest'effetto produr-

Per certo che fe li successi passati possono darci alcuna noticia dello futuro; poiche como diffe il Sauio: Quid eft ? Quod erit ? quod fuit : non folo non douemo temere fterilità, e careffia: ma da dette ceneri fecondità maggiore aspettar si deue ne i campi. Così ce ne fa fede Caffiodoro, il quale chiama dette arene feruli, nè contento di questo, dice, che con presezza ristoreranno il danno fatto . Apportarò le sue parole: Vomis fornax illa perpetua purpureas quidem, fed fertiles arenas, que licet fuerint diuturna adustione (iccate, in. varios foctus suscepta germina mox producht, & magna celeritate reparant que paulo ante vostauerant. Il Baccio al lib. 6. de bagni al cap. 4 feguedo in ciò Fazzello lodato historico, delle cose di Sicilia, dice che le pomice buttate da Etna, al cui incendio è molto fimile quefto, feruono di letame a i campi : Lapides, dice, combufti extra Aetnam fiunt letamen. Il monte nuouo di Pozzuolo formato dalla cenere nell'anno 1538, è fertile à paro di quenti campi vi feno. Virgilio nel primo della Georgica loda per ingraffar i campi la cencre:

#### aridatantum

Nè saturare simo pingui pudeat sola, neue Estatos, cinerem immundum suctare per agros

Delche infegnati dall'esperienza gli sgricoltori , si servono di questo al ingestari campi di into. Plinal cap, odellibizadice, Transpadami cineris sofus adco placet, et anteponant simo immentoria, especiale poste del control del cont

Primici amente le ceneri non hanno possuto giur ger calde, se no a i luochi molto vicini, a in quei campi, là ccuent n vi era simenza de grani, la prauria de quali sa propriamente same, ma quando 52

che calda giunta fuffa alla Prouncia di Terra di Lauora, il che no effer vero è cert o i poiche non fubito, che dalle victer del monte venia ributtato, era da venti fubito menato a i campi: ma dopo alcun tempo, nel quale vanita à perdere quel calore attuale; pure ciò concetto non hatterà poffucto bruggiare le radici del frumento, onde repullularà in tutto, e con maggior vehenenza. e de co ehem alcuni campi affai vicini huette bruggiato, farà ricompentaso que-fio con la buona raccolta dell'altri, che bruggiati non fono, ma da dette caneri ingrafati: poiche effer noto giotucole l'incendo à l'empis, prouo affai bene il Poeta al primo della Georgica, dicendo:

Sape etiam fleriles incendere profinit agros
Aigi lenem flipulam trepitantibus were flammis:
Sca plurés calor ille vias ét acca relove
Spiramenta nouus veniet, qua succas in herbas:
Scie duret magis, & venas adfiring at biantes,
Ne tennes plunis, y rapidne potenta Sois

Vie ancora in detta materia calce, perche diceil Poeta, che lo che vomitt Etna fono faffi tiquefatti, e così lo fià confirmato l'edperienza peròche la pioggia di pietre, rapillo, e quello che chiagmano al en ceneri, effendo calce, fià fatto vina il firetta lega, co meza fiu fiota la calce, orde tutti quei campi, aboue detta mareria e calcata, fon laftricati, e non possono, fe non da ferri rompersi. Como dunque spera que socio, che non fino persi quei campi, & inutili fat; ti non folo di preci, nic. ma per l'autonire ?

Rispondo, non negarii da me, che li campi vicini à quest'incendio, è che sepolui sono dalle ceneri, non habbino patho molto, e

grave daano; faria io cieco e di corpo, e di animo, fe cofa tanto nota non vedeffe, non intendeffe, nè di ciò s'è da me dubitato. Lo che proposto hauemo d'essaminare, e se il danno fatto è così nota"; bile,e di cofi fatta maniera, che può minacciar fame ; & à quefto dubio rifpondendo ho detto, che no, perche fame propriamente chiamano la penuria di pane, la quale non poffer nascere da quefto incendio fi prouz; perche quando che fuffeno perfi questi campi vicini,non effendo questi feraci di grano,non potria questa perdita fame cagionare nel Regno apparendo dal presente giorno il beneficio delle ceneri, che à parti lentane non molto da detto montes'offerua; che perciò il prezzo de grant è minorato, cofa che non farebbe fatta, fe la raccolta futura fuffe dubia . De' vini potrà Napoli fentir mancamento, auuenga che di queffi veniua provifta da Somma, Ottaiano, la Torre del Greco, Bosco, Nola, & altri luochi vicini: ma io tengo di certo, che benche que flo mancamento poara fare, che non fi postano i vini mandan fuora del Regno, come di continuo fi fa per abondarne : non farà però tale il mancamento che non baffi à Napolitani; così perche non tutti i campi hanno vaualmente parito, & in modo che refuno inutili, come anco perche potrà questo mancamento riftorarsi dall'altre parti, doue non sono brugiati l'alberi,nè le viti, come dalli campi di Nola, Marigliano. & altre .

Gudicaret hauer compitamente fodisfatto à questo punto, se tuttatula in piède non restaffe il timore, che nafee dalla materià faparia alca genena, pietre. Per tanto effamini mo va poco che materia è questa auturni e che il faperlo no folo farà di giouamento, perche la proposta distriboltà si ficioglia: ma per intendere partinante la natura di quest'incendio.

L'Autori, che di ciù han ragionato, fono molto fri di loro difeordi. Virgilio diffe, ch'erano fassi eliquati, occultando molto più lo che buscando anda ame, che dichiarandolo, non potendos il fasso in modo alcuno clequate: si che fe fasso è, come cliquato, che è materia liquastita, non estre ella fisso de certifimo.

Cassiodoro dise, ch'è arena, ma fertile, epiteto, che à giudicio di tutti all'arena repugoa, fendo ella per la ficentà sua naturale sterilifsima, di modo che volendo dichisrare il Sannazaro quanto dobbiamo della sede promessa: dalle donne fidarci, dise

Nell'ande folca, e nell'arena semina, E'l viago Vento spera in rete accogliere,

Chi sue speranze fonda in cuor di femina

Aggiongan dopoi, che questa oltre la fua ficcità nameste, n'hà

acquistato altra dall'incen ilo, e nulla dimeno d'uol costui darci ad intendere, che benche diuturna sucrint adustione siccata, in varios

fæius suscepta germina mox producunt . .

Pietro Daniano, como tecestice il Bironio nell'anno 83, diffe efter folfo, Quandocumqi dice, in illa partibus reprobus dines mortius ignis erumpere de predicto monte videus, grianquam fulphurea refine congerice exispo Vefuno provinus fiut, gotorrentem faciat, adjacturiente impeta in mare defecnata!

Hanno altri aggionio al folfo il bittume , le quali materie effena do tutte calde, e secche, non folo non pare, che possano secondare i campi, ma che souerchi amente esiccandoli, il habbino da rendere

inutili, & infecondi .

Ad ogn modo effeato, como diffe Arift, prazia negar il fenfo, però che delle cofe dal fenfo conocioute; ragione alcuna affegnar non potemo, mentre l'esperienza infegna, che questa materia quishanque ella fi fia-jiografia i campi, non douemo in modo alcuno ciò negare; benche non pofiamo comprendere la caufa di quest effetto, de non vortrai parimente negar di vedere, però che gran coste de tra a l'illofo fin affegnar la caufa del vedere; oltrette non e cost ocura la caufa di quest effetto; che fe le ceneri calde fono el la ficcia lo ro viene rimesta dalle molte pieggie, chi negarà, che gio-quando alla generation e. Se augmento delli viuenti la temperte calda, & humida, & habbino queste ceneri ad ingraffar i campità.

Alle raggioni proposte risponderò: Benche la materia per i campi dispersa non fij propriamente tutta cenere, non havendo queña grauità alcuna, la quala è tanta in quella, che per la fua grauità, rouina le case, e ci sia molta dell'arena, la quale oltre la siccità propria,ne hà acquiftata atera dall'incendio; ad ogni modo non effer ella prius di vo certo humido pingue, e glutinofo, non folo s'è offeruato da quelli, che fopra vi hanno caminato: ma da tutti coloro, che attentamente i campi, & altri luochi , oue fu dispersa, viño haueranno, peròche haueranno conofciuto, come ella s'attaccava in modo alle velli, che difficilmente flaccar fe ne poffeua; & i campi con efferci piouuto molte volte, erano tuttauia neri, é del color delle ceneri; hanno di più fatta lega quefte ceneri conle pietre; che perciò fi dubita, che i campi lastricati non siano più atti alla cultura; 'hà dunque quella materia molto dell'humido pingue, e glutinolo; e ciò ritiene, non offante fij flata brugiata, potrà dunque ingraffar i campi,

Confirmati quefto, perche non potrà mai effer più fecca que

fta

fix arena delle pomice : ma di quefia feriue il Fazzella trattando. d'Ema, che ingraffa i campi. Dunque più facilmente farà questo la

cenere .

Con tutto ciò essendo il mal presente, che ne assligge grande , la speranza dello suturo dubia, sarà molto giusto, che ricevano tutti coloro, che danneggiati fono quel folleuamento, che dalli Re pafsati mai su loro negato, essendo gran rigore, come disse Teodorico nella lettera 32, del lib. 3. Exigere à Domino agri cum eum non coluise cognoscas. Ma doue mi trasporto ? torno al mio proposito, c dell'vitimo punto à discorrere comincio.

#### . Se minaccia guerra . Cap. Vhimo .

Er hauer la decisione del presente dubio, è necessario autrera rire con San Tomafo alla feconda feconda queft.95 all'art.70 che cofi come dal cantare, volare, e mangiar dell'vccelli, può hauerfr alcuna notitia delle cofe future in due modi, o perche il volo,o cantar dell'occelli è caufa neceffaria di quel futuro, o perche è effetto della medefima caufa, che produrra quell'altro accidete del quale defideramo hauer notitis:che del medefimo modo l'incédio, terremoti, pioggie portentofa di pietre, e ceneri può annunciare guerra,& altre mille calamità , che la guerra accompagnano in. due maniere; o perche l'incendio, terremoti, e pioggie fono cause nece flarie della guerra, ò perche quelle iffefe caufe, che i popoli dispongono à ribellione, seditioni , i Prencipi à mouer guerra per defiderio di vendetta, o per dilatare il fuo Imperio, quelle medefia me à pumo producono questi fieri accidenti.

Di ciò hauendo auuentito il Lettore, fappia ancora, ch'effendo cer to appò tutti la caufa della guerra,non effer i terremoti, pioggie: portentofe, ò fimili accidenti, ma l'intereffe de Prencipi, effer parimente appò tutti certo, che fimili accidenti non poffono la guerra, o altre galamità como caufe annunciate: perche hauendo quefti accidenti forza d'eficcare, minacciar potriano tutti quelli mali, che da ficcità grande nascer possono, e copia d'eshalatione, ma è la sic. chà dalle molte acque corretta. Non è dunque da dire, che goerra fi può temere, peroche dettraccidenti la guerra producono , fuegliando per la ficcità ira ne Prencipi e melancona ne Popola - de

Refla dunque effaminare fe di guerta fofpetto haner poffemo. peroche quei medefmi Cielische inclinano i Précipi a mouer guerraquei medelmi infli fi preducono n olto prima quefi accidenuje smili milis terra: e perco como gli animali la picagia, e tem-Defta

pefià futura conofcono, peroche quei medemi cieli che la pioggia producono, comproducono inelli va aquilità (della quale aitri il attrifano, e fuggono, aitri fe rallegrano, e cantano, como le rane, de obbe; non altrimente pofitamo noi le guerre future precedere, peroche quei medefini Cieli, bi inclianao i Prencipi alla guerrari popoli a feditioni, comproducono così fatti accidenti fii quefto mondo.

Confiderando alcuni Peripateici tra'quali è Simon Porrio, che siamai Arifa, chiamò quell'a ecidenti prodigio 6. hunno fimate-cinnici, & offeruationi del tauto vane, ciò ch'altri hà detro di fimili portenti i nelche's hanno dopoi confirmato. Perroche hautendo of fertuato fimili accideti, nò è dopoi feguita o guerra alcuna, o morte de Prencipi, non mutatione alcuna di fiato, ò di religione onde on quello argomento concludono, non efferno portenti l'incendigi, o terramori. All'hora potrebbono quelli accidenti guerra, adato annonitare, quando che necediaria connefficine hautero, delle caufe che mounno i Prencipi alla guerra: ma non hanno connefione alcuna, percie leficadone i l'anni paffati rouinate molte terre in Puglia (per l'alciat altre hillorie) da reremoti, nè guerra perciò, nè altra calamità fit da noi offerunta: "Non fono dunque i terre mott (egni d'altre calamità, & infortuni); a infortuni percit.

Perfund all'incontro altri, che fimili accidenti fono necediariamente comprodotti da quell'iflette caute, che morte de Prencipi, guerre, & altri infortunii apportano, hanno in confequenza detto, che portentofi fono i terremoti, le piòggie di pietre, i incendij. & inondationi mirabili: fiche como ciattuno può vedere, dipende la decifione di detta difficoltà da va altra, che percio fa meft erie fa minare, fe hanno i terremoti; al altri accidenti fimili necedi ria cod'i effione con le guerre, e morte de' Prencipi: & auuenga che nonapuò hauerfi di quefto chiarezza altuna; fe non dall'offeruatuoni di fimili fuccedi, vediamo va poco ciò, che dopò i terremoti, & in-

cendij è focceduto. .

Plinio (agionando de terremoti al lib.n.della fus histornas dice questo: Nge verò fimpler malum ani ni plotantum mons perculum ell; sed param maior ossensi, Numquam V vos Roma vermut; et non futuri cuentus alteutus pranuntum elet. L'instello construma Liuio al lio, 3, della A, deced. al lib, quella 4, de al lio, 8, della 4, dicese cuerum magus vis morbi ingrames cura e rotter rore squa produsta maxis, el mente per el construma de la construma

Confirmati questo con molte offeruationi narrate da Gustino, peroche nel lib. 17. cosi scrisse i Per idem fermè tempus; in Hellespanis Cheronesi regionibus sergamotus suit maximus: Vrbs Lysima

C-IN

chia ante duos & viginti annos a Lyfimacho condita, enerfa eff: cuod portentit dira Lyfim icho,ftirp q; eius, ac ruinam Regni cum clad. vematarum regionum portendebat, nec portentis fides defuit i nam : reut polt tempore Agatoclem filium fuum, quem in fuccessionem Regni ordinauerat per quem multa bella profpere gefferat, non folum patrium a verum etiam bumanum vitra morem , prorfus ministra Allyri nouer 4 ca. veneno interfecits & allib. 30, natrando, che haueano predetto gl'indou ni de ierremoti, che poco prima s'haueano offeru at', dice. Quo prodigio territis omnibus vates cecinere oriens Romanorum im . Derium, vetus Gracorum, ac Macedonum voraturum como au sennes & al lib.40,dopò hauer narrata la strage socceduta in S ria da vn. terremoto, foggiunge Quod prodigium mutationem rerum portendere aruspices responderunt : Maveniamo vo poco più al riferetto. a wediamo, che hà focceduto dopò fimili incendij. Dopò l'incendio dell'anno 81, di Christo morì Tito da fuo fratello venenato, huo mo altre tanto scelerato, quanto Tito su buono, poiche fu crudo nemico de Christiani. Dopò l'alero del 4700ccupo Odoscre Rè de gli Eruli Italia, Augustolo su spogliato dell'Imperio, e como dice Baronio nell'anno 476, non vi fu Prencipe, che non fuffe heretieo. Queño isteffo conferma il terremoto di Puglia, che se bene in. Napoli non è flara guerra, chi negarà che non habbi patito molto per la guerra fatta in Lombardia, e la pefte feguita? Ma diamo pure che non fia alcuna volta feguno grave danno como guerra . è morte di Prencipe dopò ianti portenti,no douremo per quefto negare, che portentofi fiano quefti accidenti, perche tampoco il Sole induce la febre in tutti coloro, che nel Sole dimerano: ne ha per queño negato alcuno tal potenza nel Sole,ma dicono,che no produce sempre questo effetto, per non trouarfi sempre i foggetti difpofti a riceuere quella impressione.

Benche dunque a terremoti, & incendij altre ealamità non focededisto non douemo per que fine negare, che fijno portentofi, dia remo bea si, che non fono indicij certu, ĉe indubitatisma probabili, peroche non positon moŝtar altro, fe non che i Cieli inclinano i Prencipia guerra, i popoli a ribellioni , alle quasi dopoi foccedono, como, e mili altre miferie. Ma all'inclinationi puo ciafcuno refi-

Rere .

Benohe dunque questi indicij fiano portentosi, non è però necestiario, che succeda lo che portendeua, cos como l'inslussi maisi gni de Cieli inno occidono, perì inducono morbi di continuo, maall'hora quando e disposto il foggetto: sendo questo rassireddato, benche l'inslusso si non solo non indurrà scher, una lo riturrà a molto miglior temperamento, che perciò disse'; l'olomoco print dominabitur afiris. Hanno dunque cofi fatti accidenti neccessira connettione con le custo della guerra, morte de Prencipia, e miferia publiche: particolarmente quando sono netabili, e grandi : & in vero se Iddio prima di castigarci, minaccia y ce ci dà autò dell'imminenti pericoli; così conuentendo alla sua mitericordia, non portà alcuno negare, che simili accidenti portetti signo. Ma autia Iddio prima di castigare, como è com mune parera de Teologi; che perciò disse David nel Salmo 59. Dediffi metuentibus te (Eginfestionem, vo fugianta facio artusto liberature. Concuiene dunque dire, che detti accidenti segni sono, benche incerti, e dubi di calte calamità, e misere :

Horsù amico lettore, se que fit prodigij altre calamită aunontiano ma nen di cetto, che que fit situri contingenti fono certi à coluidojo, a chi al tutto è prefente. Debrid pratia Voli inefamitare this: iram in die ira & reuelationis infli indicij Dei: ma procura có buone opre placta l'ira futa , che rendendo à classuno genemano operasia, tel hoetatà al ficuro da que fii ma li imminenti, Stá fano.

#### IL FINE.

# 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Imprimatur ?

Felix Tamburrell. Vic. Gen. Neap.

M.Fr. Domin. Grauina Ord. Przd. Cur. Archiep.

Theol.



# TAVOLA DECAPITOLI

### de presenti Discorsi.

400 400

Della natura dell'incendio del Monte di Somma, dell'Anno x631

#### DISCORSO PRIMO.

| and the second s |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Cvafione di Serinor Cap.I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | face. t. |
| Confine di Seriner Cap.I.<br>Se questo incendio sta stato prima della no.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fra Res  |
| dentione, e quante volte. Cap. II:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 2      |
| Quanti fiano flatt Vincency graui , & in quai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | tembi .  |
| Cap.lll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 6      |
| Se questo incendio sia opra de Dentony. Cap. IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 0      |
| Si sciogliono le raggioni addotte a prouare, che quest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N incom  |
| dio era opra fopranaturale. Cap. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| Se questo incendio è fatto da Giganti,o sia fuoco pio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14       |
| Cielo - Cap: VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | uusoaas  |
| Della Causa efficiente di detto incendio.Cap.VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16       |
| Della materia che detto foeo sostenta.Cap.VIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 20     |
| Del fine di detto incendio.Cap.IX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23       |
| Despine at actio intentato. Cap.IA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25       |

Dell'Accidenti dell'incendio del Monte di Somma ofocceduto nell'Anno 1631.

#### DISCORSO SECONDO.

Continuatione delle cose dette; con le seguenti. Cap. 1. 28
Cause de mugitiro altri soni. Cap. 11.

|       | p.111.                                                     | 4,                | 30        |
|-------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
|       | cause dell'inondationi.Cap.                                |                   | 32        |
| Della | causa delle frequenti inonda                               | stioni di Nola, o | pinione   |
| di    | Sannazaro, & altri.Cap.V.                                  |                   | - 38      |
| Opini | one propria.Cap.VI.                                        | to a              | 40        |
| Della | causa della ritirata del Ma                                | re. Cab.VII.      | 43        |
|       | e le pecore morte in questo in                             |                   | tutte com |
| TO TO | piè alzato, l'huomini con q                                | mbraccio, che     | miraua il |
| M     | onte.Cap.VIII.                                             | The second second | 44        |
| 10    | occeduto nell'anno 1631                                    | .à 16.di Decen    | nbre.     |
| 4 -   | DISCORSO                                                   | TERZO             |           |
| OF    | replicarà il terremoto, e co                               | on danno notahile | di Nana   |
|       | li. Cap. I.                                                |                   | •         |
|       | inaccia detto Incendio pesi                                | Can II            | 45        |
|       |                                                            |                   | 48        |
|       |                                                            |                   | 100       |
|       | inaccia quest'incendio fame.<br>inaccia guerra. Cap.V kimo |                   | a 50      |

Della rouina dell'una,e l'altra Torre, & altri paesi vicini.

LELNE.







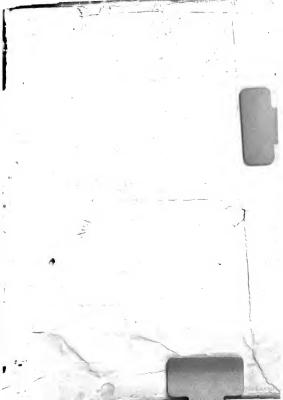

